# Rime

di Gaspara Stampa

| Edizione di riferimento:<br>a cura di C. R. Ceriello, Rizzoli, Milano 1976 |
|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
|                                                                            |
| —————Letteratura italiana Einaud                                           |

| Allo illu | stre mio signore                           | 1  |
|-----------|--------------------------------------------|----|
| I         | Voi, ch'ascoltate in queste meste rime     | 3  |
| II        | Era vicino il dì che 'l Creatore           | 4  |
| III       | Se di rozzo pastor di gregge e folle       | 5  |
| IV        | Quando fu prima il mio signor concetto     | 6  |
| V         | Io assimiglio il mio signor al cielo       | 7  |
| VI        | Un intelletto angelico e divino            | 8  |
| VII       | Chi vuol conoscer, donne, il mio signore   | 9  |
| VIII      | Se così come sono abietta e vile           | 10 |
| IX        | S'avien ch'un giorno Amor a me mi renda    | 11 |
| X         | Alto colle, gradito e grazioso             | 12 |
| XI        | Arbor felice, aventuroso e chiaro.         | 13 |
| XII       | Deh, perché così tardo gli occhi apersi    | 14 |
| XIII      | Chi darà penne d'aquila o colomba          | 15 |
| XIV       | Che meraviglia fu, s'al primo assalto      | 16 |
| XV        | Voi, che cercando ornar d'alloro il crine  | 17 |
| XVI       | Sì come provo ognor novi diletti           | 18 |
| XVII      | Io non v'invidio punto, angeli santi       | 19 |
| XVIII     | Quando i' veggio apparir il mio bel raggio | 20 |
| XIX       | Come chi mira in ciel fisso le stelle      | 21 |
| XX        | Il bel, che fuor per gli occhi appare      | 22 |
| XXI       | - S'io, che son dio, ed ho meco tant'armi  | 23 |
| XXII      | Rivolgete talor pietoso gli occhi          | 24 |
| XXIII     | Grazie, che fate mai sempre soggiorno      | 25 |
| XXIV      | Vengan quante fûr mai lingue ed ingegni    | 26 |
| XXV       | – Trâmi – dico ad Amor talora – omai       | 27 |
| XXVI      | Arsi, piansi, cantai; piango, ardo e canto | 28 |
| XXVII     | Altri mai foco, stral, prigione o nodo     | 29 |
| XXVIII    | Quando innanti ai begli occhi almi         | 30 |
| XXIX      | Mentr'io conto fra me minutamente          | 31 |

| ΛΛΛ     | rra quen mustre e nobii compagnia         | 32 |
|---------|-------------------------------------------|----|
| XXXI    | Chi non sa come dolce il cor si fura      | 33 |
| XXXII   | Per le saette tue, Amor, ti giuro         | 34 |
| XXXIII  | Quando sarete mai sazie e satolle         | 35 |
| XXXIV   | Sai tu, perché ti mise in mano, Amore     | 36 |
| XXXV    | Accogliete benigni, o colle, o fiume      | 37 |
| XXXVI   | Cesare e Ciro, i vostri fidi spegli       | 38 |
| XXXVII  | Altero nido, ove 'l mio vivo sole         | 39 |
| XXXVIII | Qualunque dal mio petto esce sospiro      | 40 |
| XXXIX   | Se con tutto il mio studio e tutta l'arte | 41 |
| XL      | Onde, che questo mar turbate spesso       | 42 |
| XLI     | Ahi, se così vi distrignesse il laccio    | 43 |
| XLII    | Tu pur mi promettesti amica pace          | 44 |
| XLIII   | Dura è la stella mia, maggior durezza     | 45 |
| XLIV    | Se tu vedessi, o madre degli Amori        | 46 |
| XLV     | Io vo pur descrivendo d'ora in ora        | 47 |
| XLVI    | Alto colle, almo fiume, ove soggiorno     | 48 |
| XLVII   | Io son da l'aspettar omai sì stanca       | 49 |
| XLVIII  | Come l'augel, ch'a Febo è grato tanto     | 50 |
| XLIX    | Qual sempre a' miei disir contraria sorte | 51 |
| L       | Poi ch'Amor mi ferì di crude ponte        | 52 |
| LI      | Vieni, Amor, a veder la gloria mia        | 53 |
| LII     | Beate luci, or se mi fate guerra          | 54 |
| LIII    | Se d'arder e d'amar io non mi stanco      | 55 |
| LIV     | Se non temprasse il foco del mio core     | 56 |
| LV      | Voi, che 'n marmi, in colori, in bronzo   | 57 |
| LVI     | Ritraggete poi me da l'altra parte        | 58 |
| LVII    | A che, signor affaticar invano            | 59 |
| LVIII   | Deh perché non ho io l'ingegno            | 60 |
| LIX     | Quelle lagrime calde e quei sospiri       | 61 |

| LX       | Quinci Amor, quindi cruda empia         | 62 |
|----------|-----------------------------------------|----|
| LXI      | Chi mi darà soccorso a l'ora estrema    | 63 |
| LXII     | Or che torna la dolce primavera         | 64 |
| LXIII    | Questo poco di tempo che m'è dato       | 65 |
| LXIV     | Voi che novellamente, donne, entrate    | 66 |
| LXV      | Deh, se vi fu giamai dolce e soave      | 67 |
| LXVI     | Ricevete cortesi i miei lamenti         | 68 |
| LXVII    | Chi porterà le mie giuste querele       | 69 |
| LXVIII   | Chiaro e famoso mare                    | 70 |
| LXXIX    | Mentre signor, a l'alte cose intento    | 72 |
| LXX      | O ora, o stella dispietata e cruda      | 73 |
| LXXI     | Quando più tardi il sole a noi aggiorna | 74 |
| LXXII    | La mia vita è un mar                    | 75 |
| LXXIII   | Deh foss'io certa almen ch'alcuna volta | 76 |
| LXXIV    | La gran sete amorosa che m'afflige      | 77 |
| LXXV     | Fa' ch'io rivegga, Amor                 | 78 |
| LXXVI    | Quando talor Amor m'assal più forte     | 79 |
| LXXVII   | O de le mie fatiche alto ritegno        | 80 |
| LXXVIII  | Gli occhi onde mi legasti, Amor         | 81 |
| LXXIX    | La fé, conte, il più caro e ricco pegno | 82 |
| LXXX     | Prendi, Amor, de' tuoi lacci            | 83 |
| LXXXI    | Questo aspro conte, un cor d'orsa       | 84 |
| LXXXII   | Qui, dove avien che 'l nostro mar       | 85 |
| LXXXIII  | Oimè, le notti mie colme di gioia       | 86 |
| LXXXIV   | O sacro, amato e grazioso aspetto       | 87 |
| LXXXV    | Quando talvolta il mio soverchio ardore | 88 |
| LXXXVI   | Piangete, donne, e poi che la mia morte | 89 |
| LXXXVII  | Prendi Amor i tuoi strali e la tua face | 90 |
| LXXXVIII | Lassa, chi turba la mia lunga pace?     | 91 |
| LXXXIX   | Ma che sciocca dich'io?                 | 92 |

| ΛC     | voi, che per i amoroso, aspro senuero     | 93  |
|--------|-------------------------------------------|-----|
| XCI    | Novo e raro miracol di natura             | 94  |
| XCII   | Quasi quercia di monte urtata e scossa    | 95  |
| XCIII  | Qual fuggitiva cerva e miserella          | 96  |
| XCIV   | A che, conte, assalir chi non repugna?    | 97  |
| XCV    | Menami, Amor, ormai, lassa!               | 98  |
| XCVI   | Deh perché, com'io son con voi            | 100 |
| XCVII  | O gran valor d'un cavalier cortese        | 101 |
| XCVIII | Conte, il vostro valor ben è infinito     | 102 |
| XCIX   | Io pur aspetto, e non veggo che giunga    | 103 |
| C      | O beata e dolcissima novella              | 104 |
| CI     | Con quai degne accoglienze                | 105 |
| CII    | Via da me le tenebre e la nebbia,         | 106 |
| CIII   | Io benedico, Amor, tutti gli affanni      | 107 |
| CIV    | O notte, a me più chiara e più beata      | 108 |
| CV     | Son pur questi i begli occhi e quelle     | 109 |
| CVI    | O diletti d'amor dubbi e fugaci           | 110 |
| CVII   | Or che ritorna e si rinova l'anno         | 111 |
| CVIII  | Poi che m'ha reso Amor le vive stelle     | 112 |
| CIX    | Gioia somma, infinito, alto diletto       | 114 |
| CX     | Chi può contar il mio felice stato        | 115 |
| CXI    | Pommi ove 'l mar irato geme e frange      | 116 |
| CXII   | Se voi poteste, o sol degli occhi miei    | 117 |
| CXIII  | Deh foss'io almen sicura che lo stato     | 118 |
| CXIV   | Mille volte, signor, movo la penna        | 119 |
| CXV    | Quelle rime onorate e quell'ingegno       | 120 |
| CXVI   | Lodate i chiari lumi, ove mirando         | 121 |
| CXVII  | A che vergar, signor, carte ed inchiostro | 122 |
| CXVIII | Bastan, conte, que' bei lumi, quelli      | 123 |
| CXIX   | Io non mi voglio più doler d'Amore        | 124 |

| CXX      | Se qualche tema talor non turbasse                       | 125 |
|----------|----------------------------------------------------------|-----|
| CXXI     | Chi vuol veder l'imagin del valore                       | 126 |
| CXXII    | Quando io movo a mirar fissa                             | 127 |
| CXXIII   | O tante indarno mie fatiche sparse                       | 128 |
| CXXIV    | Signor, io so che 'n me                                  | 129 |
| CXXV     | Vorrei che mi dicessi un poco                            | 130 |
| CXXVI    | Così m'acqueto di temer contenta                         | 131 |
| CXXVII   | Su, speranza, su fé, prendete l'armi                     | 132 |
| CXXVIII  | S'io 'l dissi mai, signor                                | 133 |
| CXXIX    | O mia sventura, o mio perverso fato                      | 134 |
| CXXX     | Qual fu di me giamai sotto la luna                       | 135 |
| CXXXI    | Poiché da voi, signor, m'è pur vietato                   | 136 |
| CXXXII   | Quando io dimando nel mio pianto                         | 137 |
| CXXXIII  | Così, senza aver vita, vivo in pene                      | 138 |
| CXXXIV   | Queste rive ch'amai sì caldamente                        | 139 |
| CXXXV    | Quanto è questo fatto ora aspro                          | 140 |
| CXXXVI   | Chi mi darà di lagrime un gran fonte                     | 141 |
| CXXXVII  | Prendete il volo tutti in quella parte                   | 142 |
| CXXXVIII | Sacro fiume beato, a le cui sponde                       | 143 |
| CXXXIX   | Fiume, che dal mio nome nome                             | 144 |
| CXL      | O rive, o lidi, che già foste porto                      | 145 |
| CXLI     | Sovente Amor, che mi sta sempre                          | 146 |
| CXLII    | Rimandatemi il cor, empio tiranno                        | 147 |
| CXLIII   | Quando fia mai ch'io vegga un dì                         | 148 |
| CXLIV    | Ricorro a voi, luci beate e dive                         | 149 |
| CXLV     | Liete campagne, dolci colli ameni                        | 150 |
| CXLVI    | Come posso far pace col desio                            | 151 |
| CXLVII   | <ul> <li>Or sopra il forte e veloce destriero</li> </ul> | 152 |
| CXLVIII  | Se 'l cielo ha qui di noi perpetua cura                  | 153 |
| CXLIX    | Sì come tu m'insegni a sospirare                         | 154 |

| CL       | Largue vene d umor, vive scindile         | 133 |
|----------|-------------------------------------------|-----|
| CLI      | Piangete, donne, e con voi pianga         | 156 |
| CLII     | Io vorrei pur ch'Amor dicesse come        | 157 |
| CLIII    | Se poteste, signor, con l'occhio interno  | 158 |
| CLIV     | Straziami, Amor, se sai                   | 159 |
| CLV      | Due anni e più ha già voltato il cielo    | 160 |
| CLVI     | Mentr'io penso dolente a l'ora breve      | 161 |
| CLVII    | A che pur dir, o mio dolce signore        | 162 |
| CLVIII   | Deh lasciate, signor, le maggior cure     | 163 |
| CLIX     | Quella febre amorosa, che m'atterra       | 164 |
| CLX      | Care stelle, che tutte insieme insieme    | 165 |
| CLXI     | Verso il bel nido, ove restai partendo    | 166 |
| CLXII    | Se 'l fin degli occhi miei e del pensiero | 167 |
| CLXIII   | Quando mostra a quest'occhi Amor          | 168 |
| CLXIV    | Occhi miei lassi, non lasciate il pianto  | 169 |
| CLXV     | S'una vera e rarissima umiltate           | 170 |
| CLXVI    | Io accuso talora Amor e lui               | 171 |
| CLXVII   | Poi che disia cangiar pensiero            | 172 |
| CLXVIII  | Che bella lode, Amor                      | 173 |
| CLXIX    | A che più saettarmi, arcier spietato?     | 174 |
| CLXX     | Fammi pur certa, Amor                     | 175 |
| CLXXI    | Voi potete, signor, ben tôrmi voi         | 176 |
| CLXXII   | S'una candida fede, un cor sincero        | 177 |
| CLXXIII  | Cantate meco, Progne e Filomena           | 178 |
| CLXXIV   | Una inaudita e nova crudeltate            | 179 |
| CLXXV    | Quasi uom che rimaner de' tosto           | 180 |
| CLXXVI   | Se voi vedete a mille chiari segni        | 181 |
| CLXXVII  | Poi che tu mandi a far tanta dimora       | 182 |
| CLXXVIII | Perché mi sii, signor, crudo              | 183 |
| CLXXIX   | Meraviglia non è, se 'n uno istante       | 184 |

| CLXXX     | Certo fate gran torto a la mia fede              | 185 |
|-----------|--------------------------------------------------|-----|
| CLXXXI    | Diversi effetti Amor mi fe' vedere               | 186 |
| CLXXXII   | La vita fugge, ed io pur sospirando              | 187 |
| CLXXXIII  | Deh consolate il cor co' vostri rai              | 188 |
| CLXXXIV   | Io non trovo più rimE                            | 189 |
| CLXXXV    | Io penso talor meco quanto amaro                 | 190 |
| CLXXXVI   | <ul> <li>Che fia di me – dico ad Amor</li> </ul> | 191 |
| CLXXXVII  | Se gran temenza non tenesse a freno              | 192 |
| CLXXXVIII | Quasi vago e purpureo giacinto                   | 193 |
| CLXXXIX   | Lassa, in questo fiorito e verde prato           | 194 |
| CXC       | Acconciatevi, spirti stanchi e frali             | 195 |
| CXCI      | Comincia, alma infelice                          | 196 |
| CXCII     | Amor, lo stato tuo è proprio quale               | 197 |
| CXCIII    | Se quel grave martir                             | 198 |
| CXCIV     | – Chi darà lena a la tua stanca vita             | 199 |
| CXCV      | Voi vi partite, conte, ed io                     | 200 |
| CXCVI     | Ecco, Amor, io morrò                             | 201 |
| CXCVII    | Chi 'l crederia? Felice era il mio stato         | 202 |
| CXCVIII   | Se soffrir il dolore è l'esser forte             | 203 |
| CXCIX     | Signor, ite felice ove 'l disio                  | 204 |
| CC        | Al partir vostro s'è con voi partita             | 205 |
| CCI       | – È questa quella viva e salda fede              | 206 |
| CCII      | Poi che per mio destin volgeste                  | 207 |
| CCIII     | Ardente mio disir, a che, pur vago               | 208 |
| CCIV      | Virtuti eccelse e doti illustri e chiare         | 209 |
| CCV       | Quel disir, che fu già caldo                     | 210 |
| CCVI      | Canta tu, musa mia                               | 211 |
| CCVII     | Poi che m'hai resa, Amor                         | 212 |
| CCVIII    | Amor m'ha fatto tal ch'io vivo                   | 213 |
| CCIX      | Io non veggio giamai giunger                     | 214 |

| CCA       | v eggio Amor tender i arco                | 213 |
|-----------|-------------------------------------------|-----|
| CCXI      | Qual sagittario, che sia sempre           | 216 |
| CCXII     | Che farai, alma?                          | 217 |
| CCXIII    | Un veder tôrsi a poco a poco il core      | 218 |
| CCXIV     | La piaga, ch'io credea                    | 219 |
| CCXV      | Qual darai fine, Amor                     | 220 |
| CCXVI     | D'esser sempre ésca al tuo cocente        | 221 |
| CCXVII    | A che bramar, signor                      | 222 |
| CCXVIII   | Dove volete voi ed in qual parte          | 223 |
| CCXIX     | Ben si convien, signor                    | 224 |
| CCXX      | Signor, poi che m'avete il collo          | 225 |
| CCXXI     | A mezzo il mare, ch'io varcai             | 226 |
| CCXXII    | <ul> <li>Dimmi per la tua face</li> </ul> | 227 |
| CCXXIII   | Così m'impresse al core                   | 228 |
| CCXXIV    | L'empio tuo strale, Amore                 | 229 |
| CCXXV     | Io veggio spesso Amore                    | 230 |
| CCXXVI    | Sapete voi perché                         | 231 |
| CCXXVII   | Se tu credi piacere al mio signore        | 232 |
| CCXXVIII  | Il cor verrebbe teco                      | 233 |
| CCXXIX    | Qual fosse il mio martire                 | 234 |
| CCXXX     | Signor, per cortesia                      | 235 |
| CCXXXI    | Le pene de l'inferno insieme insieme      | 236 |
| CCXXXII   | Se 'l cibo, onde i suoi servi nutre       | 237 |
| CCXXXIII  | Beato insogno e caro                      | 238 |
| CCXXXIV   | Deh, farà mai ritorno agli occhi miei     | 239 |
| CCXXXV    | Conte, dov'è andata                       | 240 |
| CCXXXVI   | Spesso ch'Amor con le sue tempre          | 241 |
| CCXXXVII  | S'io credessi por fine al mio martìre     | 242 |
| CCXXXVIII | Con quai segni, signor                    | 243 |
| CCXXXIX   | Dal mio vivace foco                       | 244 |

| CCXL       | Den, perche soffri, Amor               | 245 |
|------------|----------------------------------------|-----|
| CCXLI      | Donne, voi che fin qui libere          | 246 |
| CCXLII     | Da più lati fra noi, conte, risuona    | 248 |
| CCXLIII    | Dettata dal dolor cieco ed insano      | 251 |
| CCXLIV     | De le ricche, beate e chiare rive      | 254 |
| CCXLV      | Musa mia, che sì pronta e sì cortese   | 256 |
| Rime varie |                                        | 258 |
| CCXLVI     | Sacro re, che gli antichi e novi regi  | 258 |
| CCXLVII    | Alma reina, eterno e vivo sole         | 259 |
| CCXLVIII   | Tu, che traesti dal natio paese        | 260 |
| CCXLIX     | Alma fenice, che con l'auree piume     | 261 |
| CCL        | Voi n'andaste, signor, senza me dove   | 262 |
| CCLI       | Mentre, chiaro signor                  | 263 |
| CCLII      | Se voi non foste a maggior cose        | 264 |
| CCLIII     | Speron ch'a l'opre chiare ed onorate   | 265 |
| CCLIV      | Zanni, quel chiaro e quel felice       | 266 |
| CCLV       | Conte, quel vivo ed onorato raggio     | 267 |
| CCLVI      | Quel lume, che 'l mar d'Adria          | 268 |
| CCLVII     | O inaudita e rara cortesia             | 269 |
| CCLVIII    | Signor, da poi che l'acqua             | 270 |
| CCLIX      | Se quanta acqua ha Castalia            | 271 |
| CCLX       | Io vorrei ben, Molin                   | 272 |
| CCLXI      | Tu, ch'agli antichi spirti vai di paro | 273 |
| CCLXII     | Voi, che fate sonar da Battro a Tile   | 274 |
| CCLXIII    | Dotto, saggio, gentil, chiaro Bonetto  | 275 |
| CCLXIV     | È sì gradito e sì dolce l'obietto      | 276 |
| CCLXV      | Il gran terror de le nimiche squadre   | 277 |
| CCLXVI     | Se da' vostr'occhi, da l'avorio        | 278 |
| CCLVVIII   | Crazia aba fata il aial fracca         | 270 |

| CCLAVIII   | A voi sian redo e le sorene annone                 | 200 |
|------------|----------------------------------------------------|-----|
| CCLXIX     | Amica, dolce ed onorata schiera                    | 281 |
| CCLXX      | Rivolgete la lingua e le parole                    | 282 |
| CCLXXI     | Voi, ch'a le muse ed al signor                     | 283 |
| CCLXXII    | Deh, perché non poss'io                            | 284 |
| CCLXXIII   | Perché Fortuna, avversa                            | 285 |
| CCLXXIV    | Anima, che secura sei passata                      | 286 |
| CCLXXV     | Qual a pieno potrà mai prosa                       | 287 |
| CCLXXVI    | Ben posso gir de l'altre donne                     | 288 |
| CCLXXVII   | Porgi man, Febo, a l'erbe                          | 289 |
| CCLXXVIII  | Ninfe, che d'Adria i più riposti                   | 290 |
| CCLXXIX    | Felice cavalier e fortunato                        | 291 |
| CCLXXX     | Le virtù vostre e quel cortese                     | 292 |
| CCLXXXI    | Quel, che con tanta e sì larga                     | 293 |
| CCLXXXII   | Quel gentil seme di virtute ardente                | 294 |
| CCLXXXIII  | S'io non avessi al cor                             | 295 |
| CCLXXXIV   | – Pastor, che d'Adria                              | 296 |
| CCLXXXV    | Mentre al cielo il pastor d'alma                   | 297 |
| CCLXXXVI   | Qual è fresc'aura, a l'estiv'ora                   | 298 |
| CCLXXXVII  | Chiunque a fama gloriosa intende                   | 299 |
| CCLXXXVIII | Cercando novi versi e nove rime                    | 300 |
| CCLXXXIX   | Soranzo, de l'imenso valor vostro                  | 301 |
| CCXC       | Questo felice e glorioso tempio                    | 302 |
| CCXCI      | Signor, s'a quei lodati e chiari                   | 303 |
| CCXCII     | Voi, che di vari campi e prati vari                | 304 |
| CCXCIII    | S'una sola eccellenzia suol far                    | 305 |
| CCXCIV     | Mille fiate a voi volgo la mente                   | 306 |
| CCXCV      | Signor, che per sì rara cortesia                   | 307 |
| CCXCVI     | Non aspettò giamai focoso amante                   | 308 |
| CCXCVII    | <ul> <li>Di chi ti lagni, o mio diletto</li> </ul> | 310 |

| CXCVIII | Felice in questa e più ne l'altra vita           | 312 |
|---------|--------------------------------------------------|-----|
| CCXCIX  | Alma celeste e pura                              | 315 |
| CCC     | Alma onorata e saggia, che tornando              | 317 |
| CCCI    | Casta, cara e di Dio diletta ancella             | 318 |
| CCCII   | Quelle lagrime spesse e sospir molti             | 319 |
| CCCIII  | Quando quell'alma, i cui disiri ardenti          | 320 |
| CCCIV   | Di queste tenebrose e fiere voglie               | 321 |
| CCCV    | Quelle piaghe profonde e l'acqua                 | 322 |
| CCCVI   | Signor, che doni il paradiso e tolli             | 323 |
| CCCVII  | <ul> <li>Volgi a me, peccatrice empia</li> </ul> | 324 |
| CCCVIII | Purga, Signor, omai l'interno affetto            | 325 |
| CCCIX   | Volgi, Padre del cielo, a miglior calle          | 326 |
| CCCX    | Dunque io potrò, fattura empia                   | 327 |
| CCCXI   | Mesta e pentita de' miei gravi errori            | 328 |

#### ALLO ILLUSTRE MIO SIGNORE

Poi che le mie pene amorose, che per amor di V. S. porto scritte in diverse lettere e rime, non han possuto, una per una, non pur far pietosa V. S. verso di me, ma farla né anco cortese di scrivermi una parola, io mi son rissoluta di ragunarle tutte in questo libro, per vedere se tutte insieme lo potranno fare. Qui dunque V. S. vedrà non il pelago delle passioni, delle lagrime e de' tormenti miei, perché è mar senza fondo: ma un piccolo ruscello solo di esse; né pensi V. S. ch'io abbia ciò fatto per farla conoscente della sua crudeltà, perché crudeltà non si può dire, dove non è obligo, né per contristarnela; ma per farla più tosto conoscente della sua grandezza ed allegrarla. Perché, vedendo esser usciti dalla durezza vostra verso di me questi frutti, congeturerà quali saranno quelli, che usciranno dalla sua pietà, se averrà mai che i cieli me la faccino pietosa: o obietto nobile, o obietto chiaro, o obietto divino, poi che tormentando ancora giovi e fai frutto. Legga V. S. dunque, quando averà triegua delle sue maggiori e più care cure, le note delle cure amorose e gravi della sua fidissima ed infelicissima Anassilla; e da questa ombra prenda argomento quali ella le debba provare e sentir nell'animo; ché certo, se accaderà giamai che la mia povera e mesta casa sia fatta degna del ricevere il suo grande oste, che è V. S., io son sicura che i letti, le camere, le sale e tutto racconteranno i lamenti, i singulti, i sospiri e le lagrime, che giorno e notte ho sparse, chiamando il nome di V. S., benedicendo però sempre nel mezzo de' miei maggior tormenti i cieli e la mia buona sorte della cagion d'essi: percioché assai meglio è per voi, conte, morire, che gioir per qualunque. Ma che fo io? Perché senza bisogno tengo V. S. troppo lungamente a noia, ingiuriando anco le mie rime, quasi che esse non sappian dir le lor ragioni, ed abbian

bisogno dell'altrui aita? Rimettendomi dunque ad esse, farò fine, pregando V. S., per ultimo guiderdone della mia fedelissima servitù, che nel ricever questo povero libretto mi sia cortese sol di un sospiro, il quale refreschi così lontano la memoria della sua dimenticata ed abbandonata Anassilla. E tu, libretto mio, depositario delle mie lagrime, appreséntati nella più umil forma che saprai, dinanzi al signor nostro, in compagnia della mia candida fede. E, se in recevendoti vedrai rasserenar pur un poco quei miei fatali ed eterni lumi, beate tutte le nostre fatiche e felicissime tutte le nostre speranze; e ti resta seco eternamente in pace.

Ι

| Voi, ch'ascoltate in queste meste rime      |    |
|---------------------------------------------|----|
| in questi mesti, in questi oscuri accenti   |    |
| il suon degli amorosi miei lamenti          |    |
| e de le pene mie tra l'altre prime,         | 4  |
| ove fia chi valor apprezzi e stime,         |    |
| gloria, non che perdon, de' miei lamenti    |    |
| spero trovar fra le ben nate genti,         |    |
| poi che la lor cagione è sì sublime.        | 8  |
| E spero ancor che debba dir qualcuna:       |    |
| – Felicissima lei, da che sostenne          |    |
| per sì chiara cagion danno sì chiaro!       | 11 |
| Deh, perché tant'amor, tanta fortuna        |    |
| per sì nobil signor a me non venne,         |    |
| ch'anch'io n'andrei con tanta donna a paro? | 14 |
|                                             |    |

### Π

| Era vicino il dì che 'l Creatore,             |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che ne l'altezza sua potea restarsi,          |    |
| in forma umana venne a dimostrarsi,           |    |
| dal ventre virginal uscendo fore,             | 4  |
| quando degnò l'illustre mio signore,          |    |
| per cui ho tanti poi lamenti sparsi,          |    |
| potendo in luogo più alto annidarsi,          |    |
| farsi nido e ricetto del mio core.            | 8  |
| Ond'io sì rara e sì alta ventura              |    |
| accolsi lieta; e duolmi sol che tardi         |    |
| mi fe' degna di lei l'eterna cura.            | 11 |
| Da indi in qua pensieri e speme e sguardi     |    |
| volsi a lui tutti, fuor d'ogni misura         |    |
| chiaro e gentil, quanto 'l sol giri e guardi. | 14 |

## III

| Se di rozzo pastor di gregge e folle       |    |
|--------------------------------------------|----|
| il giogo ascreo fe' diventar poeta         |    |
| lui, che poi salse a sì lodata meta,       |    |
| che quasi a tutti gli altri fama tolle,    | 4  |
| che meraviglia fia s'alza ed estolle       |    |
| me bassa e vile a scriver tanta pièta      |    |
| quel che può più che studio e che pianeta, |    |
| il mio verde, pregiato ed alto colle?      | 8  |
| La cui sacra, onorata e fatal ombra        |    |
| dal mio cor, quasi sùbita tempesta,        |    |
| ogni ignoranza, ogni bassezza sgombra.     | 11 |
| Questa da basso luogo m'erge, e questa     |    |
| mi rinnova lo stil, la vena adombra;       |    |
| tanta virtù nell'alma ognor mi desta!      | 14 |
|                                            |    |

### IV

| Quando fu prima il mio signor concetto,     |    |
|---------------------------------------------|----|
| tutti i pianeti in ciel, tutte le stelle    |    |
| gli dier le grazie, e queste doti e quelle, |    |
| perch'ei fosse tra noi solo perfetto.       | 4  |
| Saturno diègli altezza d'intelletto;        |    |
| Giove il cercar le cose degne e belle;      |    |
| Marte appo lui fece ogn'altr'uomo imbelle;  |    |
| Febo gli empì di stile e senno il petto;    | 8  |
| Vener gli dié bellezza e leggiadria;        |    |
| eloquenza Mercurio; ma la luna              |    |
| lo fe' gelato più ch'io non vorria.         | 11 |
| Di queste tante e rare grazie ognuna        |    |
| m'infiammò de la chiara fiamma mia,         |    |
| e per agghiacciar lui restò quell'una.      | 14 |

### V

| Io assimiglio il mio signor al cielo         |    |
|----------------------------------------------|----|
| meco sovente. Il suo bel viso è 'l sole;     |    |
| gli occhi, le stelle, e 'l suon de le parole |    |
| è l'armonia, che fa 'l signor di Delo.       | 4  |
| Le tempeste, le piogge, i tuoni e 'l gelo    |    |
| son i suoi sdegni, quando irar si suole;     |    |
| le bonacce e 'l sereno è quando vuole        |    |
| squarciar de l'ire sue benigno il velo.      | 8  |
| La primavera e 'l germogliar de' fiori       |    |
| è quando ei fa fiorir la mia speranza,       |    |
| promettendo tenermi in questo stato.         | 11 |
| L'orrido verno è poi, quando cangiato        |    |
| minaccia di mutar pensieri e stanza,         |    |
| spogliata me de' miei più ricchi onori.      | 14 |
|                                              |    |

## VI

| Un intelletto angelico e divino,           |    |
|--------------------------------------------|----|
| una real natura ed un valore,              |    |
| un disio vago di fama e d'onore,           |    |
| un parlar saggio, grave e pellegrino,      | 4  |
| un sangue illustre, agli alti re vicino,   |    |
| una fortuna a poche altre minore,          |    |
| un'età nel suo proprio e vero fiore,       |    |
| un atto onesto, mansueto e chino,          | 8  |
| un viso più che 'l sol lucente e chiaro,   |    |
| ove bellezza e grazia Amor riserra         |    |
| in non mai più vedute o udite tempre,      | 11 |
| fûr le catene, che già mi legâro,          |    |
| e mi fan dolce ed onorata guerra.          |    |
| O pur piaccia ad Amor che stringan sempre! | 14 |

## VII

| Chi vuol conoscer, donne, il mio signore,     |    |
|-----------------------------------------------|----|
| miri un signor di vago e dolce aspetto,       |    |
| giovane d'anni e vecchio d'intelletto,        |    |
| imagin de la gloria e del valore:             | 4  |
| di pelo biondo, e di vivo colore,             |    |
| di persona alta e spazioso petto,             |    |
| e finalmente in ogni opra perfetto,           |    |
| fuor ch'un poco (oimè lassa!) empio in amore. | 8  |
| E chi vuol poi conoscer me, rimiri            |    |
| una donna in effetti ed in sembiante          |    |
| imagin de la morte e de' martiri,             | 11 |
| un albergo di fé salda e costante,            |    |
| una, che, perché pianga, arda e sospiri,      |    |
| non fa pietoso il suo crudel amante.          | 14 |
|                                               |    |

## VIII

| Se così come sono abietta e vile        |    |
|-----------------------------------------|----|
| donna, posso portar sì alto foco,       |    |
| perché non debbo aver almeno un poco    |    |
| di ritraggerlo al mondo e vena e stile? | 4  |
| S'Amor con novo, insolito focile,       |    |
| ov'io non potea gir, m'alzò a tal loco, |    |
| perché non può non con usato gioco      |    |
| far la pena e la penna in me simìle?    | 8  |
| E, se non può per forza di natura,      |    |
| puollo almen per miracolo, che spesso   |    |
| vince, trapassa e rompe ogni misura.    | 11 |
| Come ciò sia non posso dir espresso;    |    |
| io provo ben che per mia gran ventura   |    |
| mi sento il cor di novo stile impresso. | 14 |
|                                         |    |

## ΙX

| S'avien ch'un giorno Amor a me mi renda, |    |
|------------------------------------------|----|
| e mi ritolga a questo empio signore;     |    |
| di che paventa e non vorrebbe, il core,  |    |
| tal gioia del penar suo par che prenda;  | 4  |
| voi chiamerete invan la mia stupenda     |    |
| fede, e l'immenso e smisurato amore,     |    |
| di vostra crudeltà, di vostro errore     |    |
| tardi pentite, ove non è chi intenda.    | 8  |
| Ed io cantando la mia libertade,         |    |
| da così duri lacci e crudi sciolta,      |    |
| passerò lieta a la futura etade.         | 11 |
| E, se giusto pregar in ciel s'ascolta,   |    |
| vedrò forse anco in man di crudeltade    |    |
| la vita vostra a mia vendetta involta.   | 14 |
|                                          |    |

### X

| Alto colle, gradito e grazioso,             |    |
|---------------------------------------------|----|
| novo Parnaso mio, novo Elicona,             |    |
| ove poggiando attendo la corona,            |    |
| de le fatiche mie dolce riposo:             | 4  |
| quanto sei qui tra noi chiaro e famoso,     |    |
| e quanto sei a Rodano e a Garona,           |    |
| a dir in rime alto disio mi sprona,         |    |
| ma l'opra è tal, che cominciar non oso.     | 8  |
| Anzi quanto averrà che mai ne canti,        |    |
| fia pura ombra del ver, perciò che 'l vero  |    |
| va di lungo il mio stil e l'altrui innanti. | 11 |
| Le tue frondi e 'l tuo giogo verdi e 'ntero |    |
| conservi 'l cielo, albergo degli amanti.    |    |
| colle gentil, dignissimo d'impero.          | 14 |

## ΧI

| Arbor felice, aventuroso e chiaro.         |    |
|--------------------------------------------|----|
| onde i due rami sono al mondo nati,        |    |
| che vanno in alto, e son già tanto alzati, |    |
| quanto raro altri rami unqua s'alzâro:     | 4  |
| rami che vanno ai grandi Scipi a paro,     |    |
| o s'altri fûr di lor mai più lodati        |    |
| (ben lo sanno i miei occhi fortunati,      |    |
| che per bearsi in un d'essi miraro),       | 8  |
| a te, tronco, a voi rami, sempre il cielo  |    |
| piova rugiada, sì che non v'offenda        |    |
| per avversa stagion caldo, né gelo.        | 11 |
| La chioma vostra e l'ombra s'apra e stenda |    |
| verde per tutto; e d'onorato zelo          |    |
| odor, fior, frutti a tutt'Italia renda.    | 14 |
|                                            |    |

## XII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## XIII

| Chi darà penne d'aquila o colomba          |    |
|--------------------------------------------|----|
| al mio stil basso, sì ch'ei prenda il volo |    |
| da l'Indo al Mauro e d'uno in altro polo,  |    |
| ove arrivar non può saetta o fromba?       | 4  |
| e, quasi amara e risonante tromba,         |    |
| la bellezza, il valor, al mondo solo,      |    |
| di quel bel viso, ch'io sospiro e còlo,    |    |
| descriva sì, che l'opra non soccomba?      | 8  |
| Ma, poi che ciò m'è tolto, ed io poggiare  |    |
| per me stessa non posso ove conviene,      |    |
| sì che l'opra e lo stil vadan di pare,     | 11 |
| l'udranno sol queste felici arene,         |    |
| questo d'Adria beato e chiaro mare,        |    |
| porto de' miei diletti e di mie pene.      | 14 |
|                                            |    |

## XIV

| Che meraviglia fu, s'al primo assalto,        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| giovane e sola, io restai presa al varco,     |    |
| stando Amor quindi con gli strali e l'arco,   |    |
| e ferendo per mezzo, or basso or alto,        | 4  |
| indi 'l signor che 'n rime orno ed essalto    |    |
| quanto più posso, e 'l mio dir resta parco,   |    |
| con due occhi, anzi strai, che spesso incarco |    |
| han fatto al sole e con un cor di smalto?     | 8  |
| Ed essendo da lato anche imboscate,           |    |
| sì ch'a modo nessun fess'io difesa,           |    |
| alla virtute e chiara nobiltate?              | 11 |
| Da tanti e ta' nemici restai presa;           |    |
| né mi duol, pur che l'alma mia beltate,       |    |
| or che m'ha vinta, non faccia altra impresa.  | 14 |
|                                               |    |

## XV

| Voi, che cercando ornar d'alloro il crine  |    |
|--------------------------------------------|----|
| per via di stile, al bel monte poggiate    |    |
| con quante si fe' mai salde pedate,        |    |
| anime sagge, dotte e pellegrine,           | 4  |
| in questo mar, che non ha fondo o fine,    |    |
| le larghe vele innanzi a me spiegate,      |    |
| e gli onori e le grazie ad un cantate,     |    |
| del mio signor sì rare e sì divine:        | 8  |
| perché soggetto sì sublime e solo,         |    |
| senz'altra aita di felice ingegno,         |    |
| può per se stesso al cielo alzarci a volo. | 11 |
| Io per me sola a dimostrar ne vegno        |    |
| quanto l'amo ad ognun, quanto lo còlo;     |    |
| ma de le lode sue non giungo al segno.     | 14 |
|                                            |    |

## XVI

| Sì come provo ognor novi diletti,       |    |
|-----------------------------------------|----|
| ne l'amor mio, e gioie non usate,       |    |
| e veggio in quell'angelica beltate      |    |
| sempre novi miracoli ed effetti,        | 4  |
| così vorrei aver concetti e detti       |    |
| e parole a tant'opra appropriate,       |    |
| sì che fosser da me scritte e cantate,  |    |
| e fatte cónte a mille alti intelletti.  | 8  |
| Et udissero l'altre che verranno        |    |
| con quanta invidia lor sia gita altera  |    |
| de l'amoroso mio felice danno;          | 11 |
| e vedesse anche la mia gloria vera      |    |
| quanta i begli occhi luce e forza hanno |    |
| di far beata altrui, benché si pèra.    | 14 |

## XVII

| Io non v'invidio punto, angeli santi,    |    |
|------------------------------------------|----|
| le vostre tante glorie e tanti beni,     |    |
| e que' disir di ciò che braman pieni,    |    |
| stando voi sempre a l'alto Sire avanti;  | 4  |
| perché i diletti miei son tali e tanti,  |    |
| che non posson capire in cor terreni,    |    |
| mentr'ho davanti i lumi almi e sereni,   |    |
| di cui conven che sempre scriva e canti. | 8  |
| E come in ciel gran refrigerio e vita    |    |
| dal volto Suo solete voi fruire,         |    |
| tal io qua giù da la beltà infinita.     | 11 |
| In questo sol vincete il mio gioire,     |    |
| che la vostra è eterna e stabilita,      |    |
| e la mia gloria può tosto finire.        | 14 |
|                                          |    |

## XVIII

| Quando i' veggio apparir il mio bel raggio, |    |
|---------------------------------------------|----|
| parmi veder il sol, quand'esce fòra;        |    |
| quando fa meco poi dolce dimora,            |    |
| assembra il sol che faccia suo viaggio.     | 4  |
| E tanta nel cor gioia e vigor aggio,        |    |
| tanta ne mostro nel sembiante allora,       |    |
| quanto l'erba, che pinge il sol ancora      |    |
| a mezzo giorno nel più vago maggio.         | 8  |
| Quando poi parte il mio sol finalmente,     |    |
| parmi l'altro veder, che scolorita          |    |
| lasci la terra andando in occidente.        | 11 |
| Ma l'altro torna e rende luce e vita;       |    |
| e del mio chiaro e lucido oriente           |    |
| è 'l tornar dubbio e certa la partita.      | 14 |

## XIX

| Come chi mira in ciel fisso le stelle,  |    |
|-----------------------------------------|----|
| sempre qualcuna nuova ve ne scorge,     |    |
| che non più vista pria, fra tanti sorge |    |
| chiari lumi del mondo, alme, fiammelle; | 4  |
| mirando fisso l'alte doti e belle       |    |
| vostre, signor, di qualcuna s'accorge   |    |
| l'occhio mio nova, che materia porge,   |    |
| unde di lei si scriva e si favelle.     | 8  |
| Ma, sì come non può gli occhi del cielo |    |
| tutti, perch'occhio vegga, raccontare   |    |
| lingua mortal e chiusa in uman velo,    | 11 |
| io posso ben i vostri onor mirare,      |    |
| ma la più parte d'essi ascondo e celo,  |    |
| perché la lingua a l'opra non è pare.   | 14 |
|                                         |    |

## XX

| Il bel, che fuor per gli occhi appare, e 'l vago |    |
|--------------------------------------------------|----|
| del mio signor e del suo dolce viso,             |    |
| è tanto e tal, che fa restar conquiso            |    |
| ognun che 'l mira, di gran lunga, e pago.        | 4  |
| Ma, se qual è un cervier occhio e mago,          |    |
| potesse altri mirar intento e fiso               |    |
| quel che fuor non si mostra, un paradiso         |    |
| di meraviglie vi vedrebbe, un lago.              | 8  |
| E le donne non pur, ma gli animali,              |    |
| l'erbe, le piante, l'onde, i venti e i sassi     |    |
| farian arder d'amor gli occhi fatali.            | 11 |
| Quest'una grazia agli occhi miei sol dassi       |    |
| in guiderdon di tanti e tanti mali,              |    |
| per onde a tanto ben poggiando vassi.            | 14 |
|                                                  |    |

## XXI

| - S'io, che son dio, ed ho meco tant'armi, |    |
|--------------------------------------------|----|
| non posso star col tuo signor a prova,     |    |
| ed è la sua bellezza unica e nova          |    |
| pronta mai sempre a tante ingiurie farmi,  | 4  |
| come a tuo pro poss'ora io consigliarmi,   |    |
| e darti il modo, con che tu rimova         |    |
| per via di preghi, di consiglio o carmi?   | 8  |
| Ti bisogna aspettar tempo o fortuna,       |    |
| quel saldo ghiaccio, che nel cor si trova, |    |
| che ti guidino a questo; ed altra via      |    |
| non ti posso mostrar, se non quest'una. –  | 11 |
| Così mi dice, e poi si vola via;           |    |
| ed io mi resto, al sole ed a la luna,      |    |
| piangendo sempre la sventura mia.          | 14 |
|                                            |    |

## XXII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## XXIII

| Grazie, che fate mai sempre soggiorno       |    |
|---------------------------------------------|----|
| negli occhi ch'amo, e quei poi de le prede, |    |
| che fan tante di noi, vostra mercede,       |    |
| fanno il tempio d'Amor ricco et adorno,     | 4  |
| quando scherzate a que' bei rai d'intorno   |    |
| co' pargoletti Amor, che v'hanno sede,      |    |
| fate fede a colui de la mia fede,           |    |
| che 'n tante carte omai celebro ed orno.    | 8  |
| E, se di Grazie avete il nome e l'opra,     |    |
| fatemi graziosi que' due giri,              |    |
| ch'a lo splendor del sol stanno di sopra.   | 11 |
| E, poi c'hanno adescato i miei desiri,      |    |
| fate (così mai morte non li copra)          |    |
| che non mi lascin preda de' martìri.        | 14 |
|                                             |    |

## XXIV

| Vengan quante fûr mai lingue ed ingegni,      |    |
|-----------------------------------------------|----|
| quanti fûr stili in prosa, e quanti in versi, |    |
| e quanti in tempi e paesi diversi             |    |
| spirti di riverenza e d'onor degni;           | 4  |
| non fia mai che descrivan l'ire e' sdegni,    |    |
| le noie e i danni, che 'n amor soffersi,      |    |
| perché nel vero tanti e tali fêrsi,           |    |
| che passan tutti gli amorosi segni.           | 8  |
| E non fia anche alcun, che possa dire,        |    |
| anzi adombrar la schiera de' diletti          |    |
| ch'Amor, la sua mercé, mi fa sentire.         | 11 |
| Voi, ch'ad amar per grazia sète eletti,       |    |
| non vi dolete dunque di patire;               |    |
| perché i martir d'Amor son benedetti.         | 14 |

### XXV

| – Trâmi – dico ad Amor talora – omai        |    |
|---------------------------------------------|----|
| fuor de le man di questo crudo ed empio,    |    |
| che vive del mio danno e del mio scempio,   |    |
| per chi arsi ed ardo ancor, canto e cantai. | 4  |
| Poi che con tanti miei tormenti e guai      |    |
| sua fiera voglia ancor non pago od empio,   |    |
| o di Diana avaro e crudo tempio,            |    |
| quando del sangue mio sazio sarai? –        | 8  |
| Poi torno a me, e del mio dir mi pento:     |    |
| sì l'ira, il rimembrar pur lui, mi smorza,  |    |
| che de' miei non vorrei meno un tormento.   | 11 |
| Con sì nov'arte e con sì nova forza         |    |
| la bellezza ch'io amo, e ch'io pavento,     |    |
| ogni senso m'intrica, offusca e sforza.     | 14 |

## XXVI

| Arsi, piansi, cantai; piango, ardo e canto;      |    |
|--------------------------------------------------|----|
| piangero, arderò, canterò sempre                 |    |
| (fin che Morte o Fortuna o tempo stempre         |    |
| a l'ingegno, occhi e cor, stil, foco e pianto)   | 4  |
| la bellezza, il valor e 'l senno a canto,        |    |
| che 'n vaghe, sagge ed onorate tempre            |    |
| Amor, natura e studio par che tempre             |    |
| nel volto, petto e cor del lume santo:           | 8  |
| che, quando viene, e quando parte il sole,       |    |
| la notte e 'l giorno ognor, la state e 'l verno, |    |
| tenebre e luce darmi e tôrmi suole,              | 11 |
| tanto con l'occhio fuor, con l'occhio interno,   |    |
| agli atti suoi, ai modi, a le parole,            |    |
| splendor, dolcezza e grazia ivi discerno.        | 14 |
|                                                  |    |

### XXVII

| Altri mai foco, stral, prigione o nodo        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| sì vivo e acuto, e sì aspra e sì stretto      |    |
| non arse, impiagò, tenne e strinse il petto,  |    |
| quanto 'l mi' ardente, acuto, acerba e sodo.  | 4  |
| Né qual io moro e nasco, e peno e godo,       |    |
| mor'altra e nasce, e pena ed ha diletto,      |    |
| per fermo e vario e bello e crudo aspetto,    |    |
| che 'n voci e 'n carte spesso accuso e lodo.  | 8  |
| Né fûro ad altrui mai le gioie care,          |    |
| quanto è a me, quando mi doglio e sfaccio,    |    |
| mirando a le mie luci or fosche or chiare.    | 11 |
| Mi dorrà sol, se mi trarrà d'impaccio,        |    |
| fin che potrò e viver ed amare,               |    |
| lo stral e 'l foco e la prigione e 'l laccio. | 14 |

### XXVIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### XXIX

| Mentr'io conto fra me minutamente        |    |
|------------------------------------------|----|
| le doti del mio conte a parte a parte,   |    |
| nobilitate, bellezza, ingegno ed arte,   |    |
| che lo fan chiaro sovra l'altra gente,   | 4  |
| tale e tanto piacer l'anima sente,       |    |
| che, sendo tutte le sue virtù sparte,    |    |
| mi meraviglio come non si parte,         |    |
| volando al ciel per starci eternamente.  | 8  |
| E certo v'anderia, se non temesse        |    |
| che restasse il suo ben da lei diviso,   |    |
| e men beato il suo stato rendesse;       | 11 |
| perché 'l suo vero e proprio paradiso,   |    |
| quello che per bearsi ella si elesse,    |    |
| è 'l mio dolce signor e 'l suo bel viso. | 14 |
|                                          |    |

### XXX

| Fra quell'illustre e nobil compagnia     |    |
|------------------------------------------|----|
| di grazie, che vi fan, conte, immortale, |    |
| s'erge più d'altra e vaga stende l'ale   |    |
| del canto la dolcissima armonia.         | 4  |
| Quella in noi ogni acerba cura e ria     |    |
| può render dolce, e far lieve ogni male; |    |
| quella, quand'Euro più fiero l'assale,   |    |
| può render queto il mar turbato pria.    | 8  |
| Il giuoco, il riso, Venere e gli Amori   |    |
| si veggon l'aere far sereno intorno,     |    |
| ovunque suoni il dolce accento fuori.    | 11 |
| Ed io, potendo far con voi soggiorno,    |    |
| a l'armonia di quei celesti cori         |    |
| poco mi curerei di far ritorno.          | 14 |
|                                          |    |

## XXXI

| Chi non sa come dolce il cor si fura,      |    |
|--------------------------------------------|----|
| come dolce s'oblia ogni martìre,           |    |
| come dolce s'acqueta ogni desire,          |    |
| sì che di nulla più l'alma si cura,        | 4  |
| venga, per sua rarissima ventura,          |    |
| una sol volta voi, conte, ad udire,        |    |
| quando solete cantando addolcire           |    |
| la terra e 'l cielo e ciò che fe' natura.  | 8  |
| Al suon vedrà degli amorosi accenti        |    |
| farsi l'aere sereno ed arrestare           |    |
| l'orgoglio l'acque, le tempeste e i venti. | 11 |
| E, visto poi quel che potete fare,         |    |
| crederà ben che tigri orsi e serpenti      |    |
| arrestasse anche Orfeo col suo cantare.    | 14 |
|                                            |    |

## XXXII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### XXXIII

| Quando sarete mai sazie e satolle           |    |
|---------------------------------------------|----|
| del lungo strazio mio, de le mie pene,      |    |
| luci, assai più che 'l sol chiare e serene, |    |
| ch'ora illustrate il vostro amato colle?    | 4  |
| Quando fia che non sia di pianto molle      |    |
| il petto mio, ch'a gran pena sostiene       |    |
| l'anima fuggitiva, or che la spene,         |    |
| ch'era sì poca, ancora Amor ne tolle?       | 8  |
| Quando fia che vi vegga un dì pietose,      |    |
| e duri la pietà vostra, e non manchi        |    |
| tosto, come le lievi e frali cose?          | 11 |
| O non fia, lassa, mai, o saran bianchi      |    |
| questi crin prima, e quei sensi amorosi,    |    |
| accesi or sì, saranno freddi e stanchi.     | 14 |
|                                             |    |

### XXXIV

| Sai tu, perché ti mise in mano, Amore,       |    |
|----------------------------------------------|----|
| gli stral tua madre, ed agli occhi la benda? |    |
| Perché quella saetti, impiaghi e fenda       |    |
| i cor di questo e quel fido amatore;         | 4  |
| e con questi non possi veder fuore           |    |
| de' colpi tuoi la crudeltà stupenda,         |    |
| sì che pietoso affatto non ti renda,         |    |
| o almen non tempri l'empio tuo furore.       | 8  |
| Che, se vedessi un dì la piaga mia,          |    |
| o non saresti dio, ma cruda fèra,            |    |
| o pietoso o men aspro ti faria.              | 11 |
| Non vorrei già che tu vedessi in cera        |    |
| i raggi del mio sol; ché ti parria           |    |
| forse a l'incontro picciola e leggera.       | 14 |

### XXXV

| Accogliete benigni, o colle, o fiume,   |    |
|-----------------------------------------|----|
| albergo de le Grazie alme e d'Amore,    |    |
| quella ch'arde del vostro alto signore, |    |
| e vive sol de' raggi del suo lume;      | 4  |
| e, se fate ch'amando si consume         |    |
| men aspramente il mio infiammato core,  |    |
| pregherò che vi sieno amiche l'ore,     |    |
| ogni ninfa silvestre ed ogni nume       | 8  |
| e lascerò scolpita in qualche scorza    |    |
| la memoria di tanta cortesia            |    |
| quando di lasciar voi mi sarà forza.    | 11 |
| Ma, lassa, io sento che la fiamma mia,  |    |
| che devrebbe scemar, più si rinforza,   |    |
| e più ch'altrove qui s'ama e disia.     | 14 |

### XXXVI

| Cesare e Ciro, i vostri fidi spegli,        |    |
|---------------------------------------------|----|
| in cui mai sempre, signor, vi mirate,       |    |
| poi ch'a seguir le lor chiare pedate        |    |
| par che ciascun di lor v'infiammi e svegli, | 4  |
| perché, sì come è stato questi e quegli     |    |
| essempio di clemenzia e di pietate,         |    |
| solo in questa virtù v'allontanate          |    |
| da que' due chiari ed onorati vegli?        | 8  |
| Perché non sète voi mite e clemente         |    |
| a me vostra prigion, vostra fattura,        |    |
| come fûr essi a l'acquistata gente?         | 11 |
| Anzi forse voi sète di natura               |    |
| mite con tutti, e meco solamente            |    |
| d'aspra e spietata. Oh mia somma sventura!  | 14 |
|                                             |    |

### XXXVII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### XXXVIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### XXXIX

| Se con tutto il mio studio e tutta l'arte  |    |
|--------------------------------------------|----|
| io non posso accennar pur quanto e quale   |    |
| è 'l foco mio dal dì che 'l primo strale   |    |
| m'aventò Amor ne la sinistra parte,        | 4  |
| come volete voi signor, che ex parte       |    |
| l'altrui voglie amorose e l'altrui male    |    |
| con questa forza stanca e così frale       |    |
| i' dica in vive voci, o scriva in carte?   | 8  |
| Datemi o 'l ciel più stile o voi men pena, |    |
| ond'abbia o più vigor o men martìre,       |    |
| sì che la vostra voglia resti piena.       | 11 |
| E, se ciò non si può, vostro desire        |    |
| adempiete da voi, ch'avete vena,           |    |
| stile ed ingegno eguale al vostro dire.    | 14 |
|                                            |    |

## XL

| Onde, che questo mar turbate spesso,      |    |
|-------------------------------------------|----|
| come turba anco me la gelosia,            |    |
| venite a starvi meco in compagnia,        |    |
| poi che mi sète sì care e sì presso:      | 4  |
| così fiero Austro ed Aquilon con esso     |    |
| men importuno e men crudo vi sia;         |    |
| così triegua talor Eolo vi dia,           |    |
| quel ch'a me da l'amor non m'è concesso.  | 8  |
| Lassa, ch'io ho da pianger tanto e tanto, |    |
| che l'umor, che per gli occhi verso fore, |    |
| è poco o nulla, se fosse altrettanto.     | 11 |
| Voi mi darete voi del vostro umore        |    |
| quanto mi basti a disfogar il pianto,     |    |
| che si conviene a l'alto mio dolore.      | 14 |
|                                           |    |

## XLI

| Ahi, se così vi distrignesse il laccio,   |    |
|-------------------------------------------|----|
| come, misera, me strigne ed affrena,      |    |
| non cerchereste d'una in altra pena       |    |
| girmi traendo, e d'uno in altro impaccio; | 4  |
| ma perch'io son di foco e voi di ghiaccio |    |
| voi sete in libertade ed io 'n catena,    |    |
| i' son di stanca e voi di franca lena,    |    |
| voi vivete contento ed io mi sfaccio.     | 8  |
| Voi mi ponete leggi, ch'a portarle        |    |
| non basterian le spalle di Milone,        |    |
| non ch'io debile e fral possa osservarle. | 11 |
| Seguite, poi che 'l ciel così dispone:    |    |
| forse ch'un giorno Amor potria mutarle;   |    |
| forse ch'un dì farà la mia ragione.       | 14 |
|                                           |    |

## XLII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## XLIII

| Dura è la stella mia, maggior durezza        |    |
|----------------------------------------------|----|
| è quella del mio conte: egli mi fugge,       |    |
| i' seguo lui; altri per me si strugge,       |    |
| i' non posso mirar altra bellezza.           | 4  |
| Odio chi m'ama, ed amo chi mi sprezza:       |    |
| verso chi m'è umìle il mio cor rugge,        |    |
| e son umìl con chi mia speme adugge;         |    |
| a così stranio cibo ho l'alma avezza.        | 8  |
| Egli ognor dà cagione a novo sdegno,         |    |
| essi mi cercan dar conforto e pace;          |    |
| i' lasso questi, ed a quell'un m'attegno.    | 11 |
| Così ne la tua scola, Amor, si face          |    |
| sempre il contrario di quel ch'egli è degno: |    |
| l'umìl si sprezza, e l'empio si compiace.    | 14 |
|                                              |    |

## XLIV

| Se tu vedessi, o madre degli Amori,       |    |
|-------------------------------------------|----|
| e teco insieme il tuo figlio diletto,     |    |
| l'accese e vive fiamme del mio petto,     |    |
| a quali altre fûr mai pari o maggiori;    | 4  |
| se tu vedessi i pelaghi d'umori,          |    |
| che, dapoi che 'l mio cor ti fu soggetto, |    |
| mercé del vago e grazioso aspetto,        |    |
| per questi occhi dolenti verso fuori;     | 8  |
| so ch'avresti pietà del mio gran pianto   |    |
| e de la fiamma mia spietata e ria,        |    |
| che per sfogar talor descrivo e canto.    | 11 |
| Ma voi ferite, e poi fuggite via          |    |
| più che folgor veloci, ed io fra tanto    |    |
| resto col pianto e con la fiamma mia.     | 14 |

## XLV

| Io vo pur descrivendo d'ora in ora           |    |
|----------------------------------------------|----|
| la beltà vostra e 'l vostro raro ingegno,    |    |
| e 'l valor d'altro stil, che del mio, degno, |    |
| se non quant'ei più d'altro mai v'onora;     | 4  |
| né, perch'io m'affatichi, giungo ancora      |    |
| di tanti pregi vostri al minor segno,        |    |
| conte, d'ogni virtù nido e sostegno,         |    |
| senza cui la mia vita morte fôra.            | 8  |
| Così, s'io prendo a scriver, il mio foco     |    |
| è tanto e tal, da ch'egli da voi nasce       |    |
| che s'io ne dico assai, ne dico poco.        | 11 |
| Questo e quello il mio cor nutrisce e pasce  |    |
| e questo e quel mi dà martir e gioco:        |    |
| così fui destinata entro le fasce.           | 14 |
|                                              |    |

## XLVI

| Alto colle, almo fiume, ove soggiorno     |    |
|-------------------------------------------|----|
| fan le virtuti e le Grazie e gli Amori,   |    |
| dal dì che dimostraste al mondo fòri      |    |
| chi fa me, chi fa lui chiaro et adorno,   | 4  |
| asserena tu 'l fronte, alza tu 'l corno,  |    |
| tu con nove acque, e tu con novi fiori,   |    |
| or che fa, colmo anch'ei di novi onori,   |    |
| il signor vostro e mio a voi ritorno.     | 8  |
| E, poi che fia con voi, per cortesia      |    |
| oprate sì ch'a me ritorni tosto;          |    |
| ché viver senza lui poco porìa.           | 11 |
| Così stia 'l verno a voi sempre discosto, |    |
| così Flora e Pomona in compagnia          |    |
| vi faccian sempre aprile e sempre agosto. | 14 |

## XLVII

| Io son da l'aspettar omai sì stanca,          |    |
|-----------------------------------------------|----|
| sì vinta dal dolor e dal disio,               |    |
| per la sì poca fede e molto oblio             |    |
| di chi del suo tornar, lassa, mi manca,       | 4  |
| che lei, che 'l mondo impalidisce e 'mbianca  |    |
| con la sua falce e dà l'ultimo fio,           |    |
| chiamo talor per refrigerio mio,              |    |
| sì 'l dolor nel mio petto si rinfranca.       | 8  |
| Ed ella si fa sorda al mio chiamare,          |    |
| schernendo i miei pensier fallaci e folli,    |    |
| come sta sordo anch'egli al suo tornare.      | 11 |
| Così col pianto, ond'ho gli occhi miei molli, |    |
| fo pietose quest'onde e questo mare;          |    |
| ed ei si vive lieto ne' suoi colli.           | 14 |

### XLVIII

| Come l'augel, ch'a Febo è grato tanto,      |    |
|---------------------------------------------|----|
| sovra Meandro, ove suol far soggiorno,      |    |
| quando s'accosta il suo ultimo giorno,      |    |
| move più dolci le querele e 'l canto,       | 4  |
| tal io, lontana dal bel viso santo,         |    |
| sovra il superbo d'Adria e ricco corno,     |    |
| morte, téma ed orror avendo intorno,        |    |
| affino, lassa, le querele e 'l pianto.      | 8  |
| E sono in questo a quell'uccel minore:      |    |
| che per quella, onde venne, istessa traccia |    |
| ritorna a Febo il suo diletto olore;        | 11 |
| ed io, perché morendo mi disfaccia,         |    |
| non pur non torno a star col mio signore,   |    |
| ma temo che di me tutto gli spiaccia.       | 14 |

## XLIX

| Qual sempre a' miei disir contraria sorte  |    |
|--------------------------------------------|----|
| fra la spiga e la man mi s'è trasmessa,    |    |
| sì che la gioia, che mi fu promessa,       |    |
| tarda tanto a venir per darmi morte?       | 4  |
| Le mie due vive, due fidate scorte         |    |
| il signor mio, anzi l'anima stessa,        |    |
| l'imagin, che nel cor m'è sempre impressa, |    |
| perché non batte omai, lassa, a le porte?  | 8  |
| L'alma allargata a questa nova speme       |    |
| che ristretta nel duol prendea vigore,     |    |
| mancherà tosto certo, se non viene.        | 11 |
| E saran de' miracoli d'Amore,              |    |
| ch'un'ombra breve di sperato bene          |    |
| tolga altrui vita, e dia vita il dolore.   | 14 |

L

| Poi ch'Amor mi ferì di crude ponte,          |    |
|----------------------------------------------|----|
| vostra mercé, qual sète vivo e vero,         |    |
| v'ho scolpito nel fronte e nel pensiero,     |    |
| sì che nessun sembiante più s'affronte.      | 4  |
| Il viso stesso, il proprio stesso fronte,    |    |
| il proprio ciglio umilemente altero,         |    |
| gli occhi stessi, i due sol de l'emisfero,   |    |
| le stesse grazie e le fattezze conte;        | 8  |
| in questo il mio ritratto è dissimìle:       |    |
| ché, qual mi sète, vi mostra alteretto,      |    |
| là dove sète a tutti gli altri umìle.        | 11 |
| Ora, per far ch'anch'io v'abbia perfetto,    |    |
| per far ch'anch'io pur v'abbia a voi simìle, |    |
| emendate anche meco un tal difetto.          | 14 |

# LI

| Vieni, Amor, a veder la gloria mia,         |    |
|---------------------------------------------|----|
| e poi la tua; ché l'opra de' tuoi strali    |    |
| ha fatto ambeduo noi chiari, immortali,     |    |
| ovunque per Amor s'ama e disia.             | 4  |
| Chiara fe' me, perché non fui restia        |    |
| ad accettar i tuoi colpi mortali,           |    |
| essendo gli occhi, onde fui presa, quali    |    |
| natura non fe' mai poscia, né pria;         | 8  |
| chiaro fe' te, perché a lodarti vegno       |    |
| quanto più posso in rime ed in parole       |    |
| con quella, che m'hai dato, vena e ingegno. | 11 |
| Or a te si convien far che quel sole,       |    |
| che mi desti per guida e per sostegno,      |    |
| non lasci oscure queste luci e sole.        | 14 |
|                                             |    |

# LII

| Beate luci, or se mi fate guerra         |    |
|------------------------------------------|----|
| voi, donde può venir sol la mia pace;    |    |
| se 'l viver mio a voi, luci alme, spiace |    |
| e la mia vita in voi solo si serra;      | 4  |
| mi converrà (e chi nol crede s'erra)     |    |
| o viver sempre in guerra aspra e tenace, |    |
| o tosto tosto l'anima fugace,            |    |
| lasciato il corpo, se n'andrà sotterra.  | 8  |
| E così rimarrete senza poi               |    |
| soggetto, ove possiate essercitare       |    |
| la crudeltade vostra, Amor e voi.        | 11 |
| Io ne verrò al fine a guadagnare;        |    |
| ché, morend'un senza peccati suoi,       |    |
| felicemente suol al ciel poggiare.       | 14 |
|                                          |    |

# LIII

| Se d'arder e d'amar io non mi stanco,      |    |
|--------------------------------------------|----|
| anzi crescermi ognor questo e quel sento,  |    |
| e di questo e di quello io non mi pento,   |    |
| come Amor sa, che mi sta sempre al fianco, | 4  |
| onde avien che la speme ognor vien manco,  |    |
| da me sparendo come nebbia al vento,       |    |
| la speme che 'l mio cor può far contento,  |    |
| senza cui non si vive, e non vissi anco?   | 8  |
| Nel mezzo del mio cor spesso mi dice       |    |
| un'incognita téma: – O miserella,          |    |
| non fia 'l tuo stato gran tempo felice;    | 11 |
| ché fra non molto poria sparir quella      |    |
| luce degli occhi tuoi vera beatrice,       |    |
| ed ogni gioia tua sparir con ella.         | 14 |
|                                            |    |

# LIV

| Se non temprasse il foco del mio core      |    |
|--------------------------------------------|----|
| l'umor, che verso per gli occhi sì spesso, |    |
| io avrei visto già di morte il messo,      |    |
| e l'alma ad ubidirla uscita fore;          | 4  |
| perché la speme omai cede al timore,       |    |
| ed ogni cosa mia soggiace ad esso,         |    |
| poi che si vede a mille segni espresso     |    |
| che chi può farlo vuole il mio dolore.     | 8  |
| Dunque, s'io vivo, è mercé del mio pianto; |    |
| s'io moro, è colpa de le crude voglie      |    |
| del mio signor, in vista dolce tanto.      | 11 |
| Ei mi legò sì ch'altri non mi scioglie,    |    |
| ei vuol aver de la mia morte il vanto.     |    |
| O poco chiare ed onorate spoglie!          | 14 |
|                                            |    |

# LV

| Voi, che 'n marmi, in colori, in bronzo, in cera |    |
|--------------------------------------------------|----|
| imitate e vincete la natura,                     |    |
| formando questa e quell'altra figura,            |    |
| che poi somigli a la sua forma vera,             | 4  |
| venite tutti in graziosa schiera                 |    |
| a formar la più bella creatura,                  |    |
| che facesse giamai la prima cura,                |    |
| poi che con le sue man fe' la primiera.          | 8  |
| Ritraggete il mio conte, e siavi a mente         |    |
| qual è dentro ritrarlo, e qual è fore;           |    |
| sì che a tanta opra non manchi niente.           | 11 |
| Fategli solamente doppio il core,                |    |
| come vedrete ch'egli ha veramente                |    |
| il suo e 'l mio, che gli ha donato Amore.        | 14 |
| ~                                                |    |

# LVI

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## LVII

| A che, signor affaticar invano                |    |
|-----------------------------------------------|----|
| per ritrarvi e scolpirvi in marmi o in carte, |    |
| o gli altri c'hanno fama di quest'arte,       |    |
| o 'l chiaro Buonaroti o Tiziano,              | 4  |
| se scolpito qual sète aperto e piano          |    |
| v'ho nel petto e nel fronte a parte a parte,  |    |
| sì che l'imagin d'indi unqua non parte,       |    |
| perché siate voi presso o pur lontano?        | 8  |
| Ma forse voi volete esser ritratto            |    |
| in sembiante leale e grazioso,                |    |
| qual sète a tutti in ogn'opra in ogn'atto;    | 11 |
| dove, lassa, ch'a pena dirvel oso,            |    |
| vi porto impresso, qual vi provo in fatto,    |    |
| un pochetto incostante e disdegnoso.          | 14 |
|                                               |    |

## LVIII

| Deh perché non ho io l'ingegno e l'arte   |    |
|-------------------------------------------|----|
| di Lisippo e d'Apelle, onde potessi       |    |
| il viso, che per sole al mondo elessi,    |    |
| dipinger e scolpir in qualche parte,      | 4  |
| poi che non posso ben ritrarr'in carte,   |    |
| com'avrian con lo stile ritratto essi,    |    |
| le mie due stelle, la cui luce impressi   |    |
| pria sì nel cor, che d'indi non si parte? | 8  |
| Perch'io rimarrei sol con un tormento     |    |
| d'amar e sospirar, e 'l cor saria         |    |
| d'ogni altra cura poi pago e contento;    | 11 |
| dov'or piango l'acerba pena mia,          |    |
| e piango ch'atta a pinger non mi sento    |    |
| al mondo il mio bel sol quanto devria.    | 14 |

# LIX

| Quelle lagrime calde e quei sospiri,        |    |
|---------------------------------------------|----|
| che vedete ch'io spargo sì cocenti          |    |
| da poter arrestar il mar co' venti,         |    |
| quando avien ch'ei più frema e più s'adiri, | 4  |
| come potete voi coi vostri giri             |    |
| rimirar non pur queti, ma contenti?         |    |
| O cor di fère tigri e di serpenti,          |    |
| che vive sol de' duri miei martìri!         | 8  |
| Deh prolungate almen per alcun'ore          |    |
| questa vostra ostinata dipartita,           |    |
| fin che m'usi a portar tanto dolore;        | 11 |
| perciò ch'a così sùbita sparita             |    |
| io potrei de la vita restar fuore,          |    |
| sol per servir a voi da me gradita.         | 14 |
|                                             |    |

# LX

| Quinci Amor, quindi cruda empia Fortuna     |    |
|---------------------------------------------|----|
| m'affligon sì, che non so com'io possa      |    |
| riparar questa e quell'altra percossa,      |    |
| che mi dànno a vicenda or l'altro or l'una. | 4  |
| Aer, mar, terra, ciel, sol, stelle e luna,  |    |
| con quant'ha più ciascuna orgoglio e possa  |    |
| a danno mio, a mia ruina mossa,             |    |
| lassa, mi si mostrò fin da la cuna.         | 8  |
| E quel ch'è sol il mio fido sostegno,       |    |
| per accrescermi duol, fra sì brev'ora       |    |
| partirassi da me senza ritegno.             | 11 |
| Almen venisse acerba morte ancora,          |    |
| mentr'io dolente mi lamento e sdegno,       |    |
| da le man di tant'oste a trarmi fòra!       | 14 |

# LXI

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## LXII

| Or che torna la dolce primavera                |    |
|------------------------------------------------|----|
| a tutto il mondo, a me sola si parte;          |    |
| e va da noi lontana in quella parte,           |    |
| ov'è del sol più fredda assai la sfera.        | 4  |
| E que' vermigli e bianchi fior, che 'n schiera |    |
| Amor nel viso di sua man comparte              |    |
| del mio signor, del gran figlio di Marte,      |    |
| daranno agli occhi miei l'ultima sera,         | 8  |
| e fioriranno a gente, ove non fia              |    |
| chi spiri e viva sol del lor odore,            |    |
| come fa la penosa vita mia.                    | 11 |
| O troppo iniquo, e troppo ingiusto Amore,      |    |
| a comportar che degli amanti stia              |    |
| sì lontano l'un l'altro il corpo e 'l core!    | 14 |
|                                                |    |

## LXIII

| Questo poco di tempo che m'è dato,         |    |
|--------------------------------------------|----|
| anzi di vita, avanti il partir vostro,     |    |
| voi devreste, o del mondo unico mostro,    |    |
| essermi pur ad or ad or a lato;            | 4  |
| acciò che poi, essendo dilungato           |    |
| dal felice e natio terreno nostro,         |    |
| prenda vigor dal vago avorio ed ostro      |    |
| il mio poi, senza voi, misero stato.       | 8  |
| Perché, se vi partite, ed io non prenda    |    |
| prima vigor da voi, converrà certo         |    |
| ch'a morte l'alma subito si renda.         | 11 |
| E, dove al monte faticoso ed erto          |    |
| d'onor poggiate, temo non offenda          |    |
| questa macchia il candor del vostro merto. | 14 |
|                                            |    |

## LXIV

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## LXV

| Deh, se vi fu giamai dolce e soave           |    |
|----------------------------------------------|----|
| la vostra fidelissima Anassilla,             |    |
| mentre serrata, sì che nullo aprilla,        |    |
| teneste del suo cor, conte, la chiave;       | 4  |
| leggendo in queste carte il lungo e grave    |    |
| pianto, a cui Amor per voi, lassa, sortilla, |    |
| mostrar almen di pietà una scintilla,        |    |
| in premio di sua fé, non vi sia grave.       | 8  |
| Accompagnate almen con un sospiro            |    |
| la schiera immensa de' sospiri suoi,         |    |
| che mille volte i ciel pietosi udîro.        | 11 |
| Così sia sempre Amor benigno a voi,          |    |
| quanto a lei fu per voi spietato e diro;     |    |
| così non sia mai cosa che v'annoi.           | 14 |
|                                              |    |

## LXVI

| Ricevete cortesi i miei lamenti,               |    |
|------------------------------------------------|----|
| e portateli fide al mio signore,               |    |
| o di Francia beate e felici ore,               |    |
| che godete or de' begli occhi lucenti.         | 4  |
| E ditegli con tristi e mesti accenti           |    |
| che, s'ei non move a dar soccorso al core,     |    |
| o tornando o scrivendo, fra poche ore          |    |
| resteran gli occhi miei di luce spenti;        | 8  |
| perché le pene mie molte ed estreme            |    |
| per questa assenzia ormai son giunte in parte, |    |
| dove di morte sol si pensa e teme.             | 11 |
| E, s'egli avien che 'ndarno restin sparte      |    |
| dinanzi a lui le mie voci supreme,             |    |
| al mio scampo non ho più schermo od arte.      | 14 |
|                                                |    |

## LXVII

| Chi porterà le mie giuste querele           |    |
|---------------------------------------------|----|
| al mio signor, al gran re franco appresso,  |    |
| d'ogni rara eccellenza essempio espresso    |    |
| e, fuor ch'a me, a tutti altri fedele?      | 4  |
| Aure de' miei sospir, voi che le vele       |    |
| de' miei caldi disir gonfiate spesso,       |    |
| sarete il mio secreto e fido messo,         |    |
| onde 'l mio stato a lui sol si rivele.      | 8  |
| E, se la lunga e faticosa via               |    |
| vi sbigottisce, venga con voi anche         |    |
| la poca e nulla omai speranza mia.          | 11 |
| E, s'egli avien ch'ancor essa si stanche,   |    |
| quando dinanzi a l'idol nostro fia,         |    |
| tornate a me, ch'anch'io conven che manche. | 14 |
|                                             |    |

#### **LXVIII**

Chiaro e famoso mare. sovra 'l cui nobil dosso si posò 'l mio signor, mentre Amor volle; rive onorate e care (con sospir dir lo posso). 5 che 'l petto mio vedeste spesso molle; soave lido e colle. che con fiato amoroso udisti le mie note. d'ira e di sdegno vòte, 10 colme d'ogni diletto e di riposo; udite tutti intenti il suon or degli acerbi miei lamenti. I'dico che dal giorno che fece dipartita 15 l'idolo, ond'avean pace i miei sospiri, tolti mi fûr d'attorno tutti i ben d'esta vita: e restai preda eterna de' martìri: e, perch'io pur m'adiri 20 e chiami Amor ingrato. che m'involò sì tosto il ben ch'or sta discosto. non per questo a pietade è mai tornato; e tien l'usate tempre, 25 perch'io mi sfaccia e mi lamenti sempre. Deh fosse men lontano almen chi move il pianto, e chi move le giuste mie querele! ché forse non invano 30 m'affligerei cotanto, e chiamerei Amor empio e crudele, ch'amaro assenzio e fele

| dopo quel dolce cibo                           |    |
|------------------------------------------------|----|
| mi fe', lassa, gustare                         | 35 |
| in tempre aspre ed amare.                      |    |
| O duro tòsco, che 'n amor delibo,              |    |
| perché fai sì dogliosa                         |    |
| la vita mia, che fu già sì gioiosa?            |    |
| Almen, poi che m'è lunge                       | 40 |
| il mio terrestre dio,                          |    |
| che sì lontano ancor m'apporta guai,           |    |
| il duol che sì mi punge                        |    |
| non mandasse in oblio,                         |    |
| e l'udisse ei, per cui piansi e cantai:        | 45 |
| men acerbi i miei lai,                         |    |
| men cruda la mia pena,                         |    |
| men fiero il mio tormento,                     |    |
| che giorno e notte sento,                      |    |
| fôra per la sua luce alma e serena;            | 50 |
| e sariami 'l dispetto                          |    |
| dolce sovra ogni dolce alto diletto.           |    |
| S'egli è pur la mia stella,                    |    |
| e se s'accorda il cielo,                       |    |
| ch'io moia per cagion così gradita,            | 55 |
| venga Morte, e con ella                        |    |
| Amor, e questo velo                            |    |
| tolgan, ed esca fuor l'alma smarrita;          |    |
| che, da suo albergo uscita,                    |    |
| volerà lieta in parte,                         | 60 |
| dove s'avrà mercede                            |    |
| de la sua viva fede,                           |    |
| fede d'esser cantata in mille carte.           |    |
| Ma, lassa, a che non torna                     |    |
| chi le tenebre mie con gli occhi adorna?       | 65 |
| Se tu fossi contenta,                          |    |
| canzon, come sei mesta,                        |    |
| n'andresti chiara in quella parte e 'n questa. |    |

## LXIX

| Mentre signor, a l'alte cose intento,       |    |
|---------------------------------------------|----|
| v'ornate in Francia l'onorata chioma,       |    |
| come fecer i figli alti di Roma,            |    |
| figli sol di valor e d'ardimento,           | 4  |
| io qui sovr'Adria piango e mi lamento,      |    |
| sì da' martìr, sì da' travagli doma,        |    |
| gravata sì da l'amorosa soma,               |    |
| che mi veggo morir, e lo consento.          | 8  |
| E duolmi sol che, sì come s'intende         |    |
| qui 'l suon da noi de' vostri onor, ch'omai |    |
| per tutta Italia sì chiaro si stende,       | 11 |
| non s'oda in Francia il suono de' miei lai, |    |
| che così spesso il ciel pietoso rende,      |    |
| e voi pietoso non ha fatto mai.             | 14 |

## LXX

| O ora, o stella dispietata e cruda,           |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ch'io vidi dipartir la gloria mia,            |    |
| lasciando di beata ch'era pria                |    |
| la vita mia d'ogni suo bene ignuda!           | 4  |
| Da indi in qua per me si trema e suda,        |    |
| si piagne, si dispera e si disia:             |    |
| e sarà meraviglia, se non fia                 |    |
| che morte tosto queste luci chiuda.           | 8  |
| Che, del lor fatal sol restate senza,         |    |
| altra luce giamai mirar non ponno,            |    |
| che lor non sembri notte e dipartenza.        | 11 |
| Dunque o lor tosto, Amor, rendi il lor donno, |    |
| o, per non soffrir più sì dura assenza,       |    |
| tosto le chiudi in sempiterno sonno.          | 14 |
|                                               |    |

## LXXI

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## LXXII

| La mia vita è un mar: l'acqua è 'l mio pianto, |    |
|------------------------------------------------|----|
| i venti sono l'aure de' sospiri,               |    |
| la speranza è la nave, i miei desiri           |    |
| la vela e i remi, che la caccian tanto.        | 4  |
| La tramontana mia è il lume santo              |    |
| de' miei duo chiari, due stellanti giri,       |    |
| a' quai convien ch'ancor lontana i' miri       |    |
| senza timon, senza nocchier a canto.           | 8  |
| Le perigliose e sùbite tempeste                |    |
| son le teme e le fredde gelosie,               |    |
| al dipartirsi tarde, al venir preste.          | 11 |
| Bonacce non vi son, perché dal die             |    |
| che voi, conte, da me lontan vi feste,         |    |
| partîr con voi l'ore serene mie.               | 14 |

## LXXIII

| Deh foss'io certa almen ch'alcuna volta  |    |
|------------------------------------------|----|
| voi rivolgeste a me l'alto pensiero,     |    |
| conte, a cui per mio danno i cieli diêro |    |
| sì da' lacci d'Amor l'anima sciolta.     | 4  |
| L'acerba pena mia nel petto accolta,     |    |
| l'empia mercé del dispietato arciero,    |    |
| i sospir, che 'n amor sola mi fêro,      |    |
| avrian triegua talor o poca o molta.     | 8  |
| Ma 'l sentirmi patir carca di fede,      |    |
| senza muover pietade a chi mi strugge,   |    |
| a chi contento i miei tormenti vede,     | 11 |
| sì le speranze mie tronca et adugge      |    |
| che, se Dio di rimedio non provede,      |    |
| l'alma per dipartirsi freme e rugge.     | 14 |
|                                          | 14 |

## LXXIV

| la memoria del ben onde son priva,          |    |
|---------------------------------------------|----|
| ia ilicinioria dei beli olide soli priva,   |    |
| che mi sta dentro al cor tenace e viva,     |    |
| sì che null'altra più forte s'affige,       | 4  |
| sovra ogni forza mia move et addige         |    |
| la vena mia per sé muta e restiva,          |    |
| e fa che 'n queste carte adombri e scriva   |    |
| quanto aspramente Amor m'arde e trafige.    | 8  |
| Chi fa qual noi parlar la muta pica?        |    |
| chi 'l nero corvo e gli altri muti uccelli? |    |
| La brama sol di quel che li nutrica.        | 11 |
| Però s'avien ch'io scriva e ch'io favelli,  |    |
| narrando l'amorosa mia fatica,              |    |
| non son io no, son gli occhi vaghi e belli. | 14 |

## LXXV

| Fa' ch'io rivegga, Amor, anzi ch'io moia,       |    |
|-------------------------------------------------|----|
| gli occhi, che di lontan chiamo e sospiro,      |    |
| fuor de' quai ciò ch'io veggio e ciò ch'io miro |    |
| con questi miei mi par tenebre e noia.          | 4  |
| Quante fiamme or vome Etna, arser già Troia     |    |
| in quell'incendio dispietato e diro,            |    |
| a petto a le mie fiamme, al mio martiro,        |    |
| son poco o nulla, anzi son pace e gioia.        | 8  |
| E se 'l sol de le luci mie divine,              |    |
| chi 'l crederia? tornando non lo smorza,        |    |
| sento che 'l mio incendio è senza fine.         | 11 |
| Oh mirabil d'Amor e nova forza!                 |    |
| ché dove avien ch'un foco l'altro affine,       |    |
| qui solo un foco l'altro vince e sforza.        | 14 |

## LXXVI

| Quando talor Amor m'assal più forte,       |    |
|--------------------------------------------|----|
| e 'l desir e l'assenzia mi fan guerra,     |    |
| e questa e quel vorria pormi sotterra,     |    |
| preda d'oscura e dispietata morte.         | 4  |
| Io mi rivolgo a le mie fide scorte,        |    |
| onde, benché lontan, virtù si sferra       |    |
| tal che la nave mia, che dubbiosa erra,    |    |
| subito par ch'al lido si riporte;          | 8  |
| sì che quanto ho d'Amor onde mi doglia,    |    |
| tanto ho onde mi lodi, poi ch'io sento     |    |
| ch'una sol man mi leghi, una mi scioglia.  | 11 |
| O gioia amara, o mio dolce tormento,       |    |
| io prego il ciel che mai non mi vi toglia, |    |
| e sia 'l mio stato or misero, or contento. | 14 |
|                                            |    |

## LXXVII

| O de le mie fatiche alto ritegno,           |    |
|---------------------------------------------|----|
| mentre ad Amor ed a Fortuna piacque,        |    |
| conte gentil, a cui giamai non nacque       |    |
| bellezza egual, valor, sangue ed ingegno;   | 4  |
| se 'l vostro cor di maggior donna degno     |    |
| una volta in me sola si compiacque,         |    |
| se fin gli scogli d'Adria, i lidi e l'acque |    |
| san che voi sète il mio solo sostegno,      | 8  |
| perché senza mia colpa e mio difetto,       |    |
| se non d'esser più ch'altra fida stata,     |    |
| m'avete tratta fuor del vostro petto?       | 11 |
| Questa è la gioia mia da voi sperata?       |    |
| è questo quel che voi m'avete detto?        |    |
| questa è la fé che voi m'avete data?        | 14 |

## LXXVIII

| Gli occhi onde mi legasti, Amor, affrena,   |    |
|---------------------------------------------|----|
| sì che non veggan mai altra bellezza,       |    |
| altra creanza ed altra gentilezza           |    |
| di belle donne onde la Francia è piena;     | 4  |
| acciò che quanto ora è dolce ed amena,      |    |
| non sia piena di lagrime e d'asprezza       |    |
| la vita mia, ch'ogn'altra cosa sprezza,     |    |
| fuor che la luce lor chiara e serena.       | 8  |
| E, s'egli avien che sia lor mostro a sorte, |    |
| obietto che sia degno esser amato,          |    |
| ed accenda quel cor tenace e forte,         | 11 |
| ferisci lui col tuo stral impiombato,       |    |
| o con quel d'oro dona a me la morte,        |    |
| perché viver non voglio in tale stato.      | 14 |
|                                             |    |

## LXXIX

| La fé, conte, il più caro e ricco pegno |    |
|-----------------------------------------|----|
| che possa aver illustre cavaliero,      |    |
| come cangiaste voi presto e leggiero,   |    |
| fuor che di lei d'ogni virtù sostegno?  | 4  |
| A pena vide voi 'l gallico regno,       |    |
| che mutaste con lei voglia e pensiero;  |    |
| ed Anassilla e 'l suo fedele e vero     |    |
| amor sparir da voi tutti ad un segno.   | 8  |
| E piaccia pur a lui, che mi governa,    |    |
| che non sia la ragion di questo oblio   |    |
| novella fiamma nel cor vostro interna!  | 11 |
| O, se ciò è, acerbo stato mio!          |    |
| o doglia mia sovra ogni doglia eterna!  |    |
| o fidanza d'Amor che mi tradìo!         | 14 |
|                                         |    |

## LXXX

| Prendi, Amor, de' tuoi lacci il più possente, |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che non abbia né schermo, né difesa,          |    |
| onde Evadne e Penelope fu presa,              |    |
| e lega il mio signor novellamente.            | 4  |
| A pena ei fu dagli occhi nostri assente,      |    |
| per gir a l'alta ed onorata impresa,          |    |
| che, noi scherniti e sua fé vilipesa,         |    |
| rivolse altrove la superba mente.             | 8  |
| E, quasi in alto pelago sommerso              |    |
| d'oblivione, a la sua Anassilla               |    |
| non ha degnato mai scriver un verso.          | 11 |
| O Nerone, o Mezenzio, o Mario, o Silla,       |    |
| chi fu di voi sì crudo e sì perverso,         |    |
| d'amor gustata pur una scintilla?             | 14 |
|                                               |    |

## LXXXI

| Questo aspro conte, un cor d'orsa e di tigre, |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che 'n così vago e mansueto aspetto           |    |
| per forza di valor e d'intelletto             |    |
| a la strada di gloria par che migre,          | 4  |
| non so per qual cagion guasti e denigre,      |    |
| col mancarmi di fé, sì degno effetto,         |    |
| e l'ali di sua fama col difetto               |    |
| d'infedeltà renda restive e pigre.            | 8  |
| Almen gli foss'io presso, onde potessi        |    |
| dimostrargli il suo fallo e 'l dolor mio,     |    |
| sì che fido e pietoso lo facessi!             | 11 |
| Ma i' son qui, lassa, colma di desio,         |    |
| e i miei lamenti a l'aure son commessi:       |    |
| egli in Francia si sta colmo d'oblio.         | 14 |

## LXXXII

| Qui, dove avien che 'l nostro mar ristagne,    |    |
|------------------------------------------------|----|
| conte, la vostra misera Anassilla,             |    |
| quando la luna agghiaccia e 'l sol favilla,    |    |
| pur voi chiamando, si lamenta ed agne.         | 4  |
| Voi, dove avien che l'Oceano bagne,            |    |
| la notte, il giorno, a l'alba ed a la squilla, |    |
| menando vita libera e tranquilla,              |    |
| mirate lieto il mar e le campagne.             | 8  |
| E sì l'assenzia e 'l poco amor v'invola        |    |
| la memoria di lei, la vostra fede,             |    |
| che pur non le scrivete una parola.            | 11 |
| O fra tutt'altre mia miseria sola!             |    |
| o pena mia, ch'ogn'altra pena eccede!          |    |
| Ciò si comporta, Amor, ne la tua scola?        | 14 |

## LXXXIII

| Oimè, le notti mie colme di gioia,          |    |
|---------------------------------------------|----|
| i dì tranquilli, e la serena vita,          |    |
| come mi tolse amara dipartita,              |    |
| e converse il mio stato tutto in noia!      | 4  |
| E, perché temo ancor (che più m'annoia)     |    |
| che la memoria mia sia dipartita            |    |
| da quel conte crudel che m'ha ferita,       |    |
| che mi resta altro omai, se non ch'io moia? | 8  |
| E vo' morir, ché rimirar d'altrui           |    |
| quel che fu mio quest'occhi non potranno,   |    |
| perché mirar non sanno altri che lui.       | 11 |
| Prendano essempio l'altre che verranno      |    |
| a non mandar tant'oltre i disir sui,        |    |
| che ritrar non si possan da l'inganno.      | 14 |

## LXXXIV

| O sacro, amato e grazioso aspetto,             |    |
|------------------------------------------------|----|
| o più che 'l chiaro sol lucenti lumi,          |    |
| o sangue illustre, angelici costumi,           |    |
| o alto ingegno, altissimo intelletto,          | 4  |
| o colmi di prudenzia e di diletto,             |    |
| d'eloquenzia profondi e larghi fiumi,          |    |
| o finalmente, ond'io più mi consumi,           |    |
| d'ogni grazia e virtù, conte, ricetto,         | 8  |
| qual contra a' miei disir stella empia e cruda |    |
| già mi vi tolse, ed or vi tien discosto        |    |
| contra la fé che voi mi deste pria?            | 11 |
| O morte dunque queste luci chiuda,             |    |
| od apritele voi tornando tosto;                |    |
| perché così non so quel ch'io sia.             | 14 |

## LXXXV

| m'assale e stringe oltra ogni stil umano,<br>userei contra me la propria mano, |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| • •                                                                            |
| man finin tanti annai aan an dalana                                            |
| per finir tanti omai con un dolore.                                            |
| Se non che dentro mi ragiona Amore,                                            |
| il qual giamai da me non è lontano:                                            |
| <ul> <li>Non por la falce tua ne l'altrui grano:</li> </ul>                    |
| tu non sei tua, tu sei del tuo signore,                                        |
| perché dal dì, ch'a lui ti diedi in preda,                                     |
| l'anima e 'l corpo, e la morte e la vita                                       |
| divenne sua, e a lui conven che ceda.                                          |
| Sì ch'a far da te stessa dipartita,                                            |
| senza ch'egli tel dica o tel conceda,                                          |
| è troppo ingiusta cosa e troppo ardita.                                        |

## LXXXVI

| Piangete, donne, e poi che la mia morte                   |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| non move il signor mio crudo e lontano,                   |    |
| voi che sète di cor dolce ed umano,                       |    |
| aprite di pietade almen le porte.                         | 4  |
| Piangete meco la mia acerba sorte,                        |    |
| chiamando Amor, il ciel empio, inumano,                   |    |
| e lei, che mi ferì, spietata mano,                        |    |
| che mi vegga morir e lo comporte.                         | 8  |
| E, poi ch'io sarò cenere e favilla,                       |    |
| dica alcuna di voi mesta e pietosa,                       |    |
| sentita del mio foco una scintilla:                       | 11 |
| <ul> <li>Sotto quest'aspra pietra giace ascosa</li> </ul> |    |
| l'infelice e fidissima Anassilla,                         |    |
| raro essempio di fede alta amorosa.                       | 14 |
|                                                           |    |

## LXXXVII

| Prendi Amor i tuoi strali e la tua face,                      |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| ch'io ti rinunzio i torti e le fatiche,                       |    |
| le voglie a' propri danni sempre amiche,                      |    |
| la guerra certa e la dubbiosa pace.                           | 4  |
| Trova un novo soggetto e più capace,                          |    |
| cui 'l tuo foco arda e la sua rete intriche,                  |    |
| ch'io per me non vo' più che mi si diche:                     |    |
| <ul> <li>Questa per altri indarno arde e si sface.</li> </ul> | 8  |
| Io son dal grave essilio tuo tornata,                         |    |
| e son resa a me stessa, e non men pento,                      |    |
| mercé di lui che m'ha la via mostrata.                        | 11 |
| E ne' miei danni ho pur questo contento,                      |    |
| ch'almen, s'io fui da te sì mal trattata,                     |    |
| alta fu la cagion del mio tormento.                           | 14 |

## LXXXVIII

| Lassa, chi turba la mia lunga pace?       |    |
|-------------------------------------------|----|
| chi rompe il sonno e l'alta mia quiete?   |    |
| chi mi stilla nel cor novella sete        |    |
| di gir seguendo quel che più mi sface?    | 4  |
| Tu, Amore, il cui strale e la cui face    |    |
| ogni contento uman recide e miete;        |    |
| tu ber mi desti del tuo fiume Lete,       |    |
| che più mi nòce, quanto più mi piace.     | 8  |
| Ahi, quando fia giamai ch'un giorno possa |    |
| voler col mio voler, resa a me stessa,    |    |
| del grave giogo periglioso scossa?        | 11 |
| Quando fia mai che la sembianza impressa  |    |
| dentro a le mie midolle e dentro a l'ossa |    |
| mi smaghi Amor, e' miei martìr con essa?  | 14 |
|                                           |    |

## LXXXIX

| Ma che, sciocca, dich'io? perché vaneggio?    |    |
|-----------------------------------------------|----|
| perché sì sfuggo questo chiaro inganno?       |    |
| perché sgravarmi da sì util danno,            |    |
| pronta ne' danni miei, ad Amor chieggio?      | 4  |
| Come, fuor di me stessa, non m'aveggio        |    |
| che quante ebber mai gioie, e quante avranno, |    |
| quante fûr donne mai, quante saranno,         |    |
| co' miei chiari martìr passo e pareggio?      | 8  |
| Ché l'arder per cagion alta e gentile         |    |
| ogni aspra vita fa dolce e beata              |    |
| più che gioir per cosa abietta e vile.        | 11 |
| Ed io ringrazio Amor, che destinata           |    |
| m'abbia a tal foco, che da Battro a Tile      |    |
| spero anche un giorno andar chiara e lodata.  | 14 |
|                                               |    |

## XC

| Voi, che per l'amoroso, aspro sentiero, |    |
|-----------------------------------------|----|
| donne care, com'io, forse passate;      |    |
| ed avete talor viste e provate          |    |
| quante pene può dar quel crudo arciero; | 4  |
| dite per cortesia, ma dite il vero,     |    |
| se quante ne son or, quante son state,  |    |
| a l'aspre pene mie paragonate,          |    |
| agguaglian un de' miei martìr intero.   | 8  |
| E dite se vedeste mai sembianza         |    |
| più dolce in vista e più spietata poi   |    |
| del signor mio, ne l'amorosa stanza.    | 11 |
| Così talvolta amor dia tregua a voi,    |    |
| mentr'ei con questa dura lontananza     |    |
| sfoga in me tutti ad uno i furor suoi.  | 14 |
|                                         |    |

# XCI

| Novo e raro miracol di natura,            |    |
|-------------------------------------------|----|
| ma non novo né raro a quel signore,       |    |
| che 'l mondo tutto va chiamando Amore,    |    |
| che 'l tutto adopra fuor d'ogni misura:   | 4  |
| il valor, che degli altri il pregio fura, |    |
| del mio signor, che vince ogni valore,    |    |
| è vinto, lassa, sol dal mio dolore,       |    |
| dolor, a petto a cui null'altro dura.     | 8  |
| Quant'ei tutt'altri cavalieri eccede      |    |
| un esser bello, nobile ed ardito,         |    |
| tanto è vinto da me, da la mia fede.      | 11 |
| Miracol fuor d'amor mai non udito!        |    |
| Dolor, che chi nol prova non lo crede!    |    |
| Lassa, ch'io sola vinco l'infinito!       | 14 |
|                                           |    |

## XCII

| Quasi quercia di monte urtata e scossa           |    |
|--------------------------------------------------|----|
| da ogni lato e da contrari venti,                |    |
| che, sendo or questi or quelli più possenti,     |    |
| per cader mille volte e mille è mossa,           | 4  |
| la vita mia, questa mia frale possa              |    |
| combattuta or da speme or da tormenti,           |    |
| non sa, lontani i chiari lumi ardenti,           |    |
| in qual parte piegar ormai si possa.             | 8  |
| Or m'affidan le carte del mio bene,              |    |
| or mi disperan poi l'altrui parole;              |    |
| ei mi dice: - Io pur vengo; - altri: - Non viene | 11 |
| Sia morte meco almen, più che non suole,         |    |
| pietosa a trarmi fuor di tante pene,             |    |
| se non debbo veder tosto il mio sole.            | 14 |
|                                                  |    |

## XCIII

| Qual fuggitiva cerva e miserella,          |    |
|--------------------------------------------|----|
| ch'avendo la saetta nel costato,           |    |
| seguìta da due veltri in selva e 'n prato, |    |
| fugge la morte che va pur con ella,        | 4  |
| tal io, ferita da l'empie quadrella        |    |
| del fiero cacciator crudo ed alato,        |    |
| gelosia e disio avendo a lato,             |    |
| fuggo, e schivar non posso la mia stella.  | 8  |
| La qual mi mena a miserabil morte,         |    |
| se non ritorna a noi da gente strana       |    |
| il sol degli occhi miei, che la conforte:  | 11 |
| egli è 'l dittamo mio, egli risana         |    |
| la piaga mia; e può far la mia sorte,      |    |
| d'aspra e noiosa, dilettosa e piana.       | 14 |

## XCIV

| A che, conte, assalir chi non repugna?    |    |
|-------------------------------------------|----|
| a che gittar per terra chi si rende?      |    |
| a che contender con chi non contende?     |    |
| con chi avete mai sempre fra l'ugna?      | 4  |
| Sapete che co' morti non si pugna;        |    |
| ché lo splendor d'un cavalier offende,    |    |
| e 'l vostro più, che l'ali oggimai stende |    |
| dove non so s'altrui chiarezza aggiugna.  | 8  |
| Guardate che la fama de le tante          |    |
| vostre vittorie poi non renda oscura,     |    |
| signor, quest'una sola, e non ammante.    | 11 |
| Io per me stimerei mia gran ventura       |    |
| l'esser veduta al vostro carro innante;   |    |
| ma voi del vostro onor abiate cura.       | 14 |
|                                           |    |

## XCV

| Menami, Amor, ormai, lassa! il mio sole,     |    |
|----------------------------------------------|----|
| che mi solea non pur far chiaro il giorno,   |    |
| ma non men che 'l dì chiara anco la notte,   |    |
| tal ch'io sprezzava il ritornar de l'alba,   |    |
| sì di quest'occhi la sua vaga luce           | 5  |
| disgombrava le tenebre e la nebbia.          |    |
| Ed ora più non veggio altro che nebbia,      |    |
| poi che l'usato mio lucente sole,            |    |
| con la sua e del mondo altera luce           |    |
| lume facendo in altra parte e giorno,        | 10 |
| vuol che mai non si rompa per me l'alba,     |    |
| perché da me non fugga unqua la notte.       |    |
| Deh discacciasse il vel di questa notte,     |    |
| il vel di tanta e sì importuna nebbia,       |    |
| e a l'apparir del suo ritorno l'alba         | 15 |
| mi rimenasse il mio bramato sole,            |    |
| sì che lieta vedessi ancora un giorno,       |    |
| pria che chiudessi in tutto esta mia luce!   |    |
| Ben fôra chiara e graziosa luce,             |    |
| che procedesse a sì beata notte;             | 20 |
| ben fôra chiaro e desiato giorno,            |    |
| e disgombrato di tempeste e nebbia,          |    |
| che mostrasse a quest'occhi il lor bel sole, |    |
| spuntando tra le rose e tra i fior l'alba.   |    |
| Pur ch'innanzi che 'l ciel mi renda l'alba,  | 25 |
| morte amara non spenga la mia luce,          |    |
| invidiando a lei l'amato sole;               |    |
| e chiusi gli occhi in sempiterna notte,      |    |
| ne vada, lassa, a star fra quella nebbia,    |    |
| dove mai non si vede chiaro giorno.          | 30 |
| Tu dunque, Amor, che fai di notte giorno,    |    |
| e puoi condurmi in un momento l'alba         |    |
| e via cacciar de' miei martìr la nebbia,     |    |

e di tenebre oscure trar la luce, rompi omai 'l vel di questa lunga notte, et adduci a quest'occhi il mio bel sole.

Vivo sol, che solei far chiaro il giorno, mentre la luce mia non vide nebbia, perché non meni a la mia notte l'alba? 35

## XCVI

| Deh perché, com'io son con voi col core,     |    |
|----------------------------------------------|----|
| non vi son, conte, ancor con la persona,     |    |
| com'io vorrei, tanto 'l disio mi sprona,     |    |
| tanto mi stringe il signor nostro Amore?     | 4  |
| Ché, mirando talor l'aspro furore            |    |
| sovra di voi, quando arde più Bellona,       |    |
| di qualche cavalier, che la corona           |    |
| cercasse porsi di sì alto onore,             | 8  |
| vedendo scender qualche colpo crudo,         |    |
| o pregherei Amor che lo schifassi,           |    |
| o io del corpo mio li farei scudo.           | 11 |
| Ma 'l ciel pur fiero a le mie voglie stassi, |    |
| né m'ode, benché 'l duol, che dentro chiudo, |    |
| rompa per la pietate i duri sassi.           | 14 |
|                                              |    |

## XCVII

| O gran valor d'un cavalier cortese,       |    |
|-------------------------------------------|----|
| d'aver portato fin in Francia il core     |    |
| d'una giovane incauta, ch'Amore           |    |
| a lo splendor de' suoi begli occhi prese! | 4  |
| Almen m'aveste le promesse attese         |    |
| di temprar con due versi il mio dolore,   |    |
| mentre, signor, a procacciarvi onore      |    |
| tutte le voglie avete ad una intese.      | 8  |
| I' ho pur letto ne l'antiche carte        |    |
| che non ebber a sdegno i grandi eroi      |    |
| parimente seguir Venere e Marte.          | 11 |
| E del re, che seguite, udito ho poi       |    |
| che queste cure altamente comparte        |    |
| ond'è chiar dagli espèri ai lidi eoi.     | 14 |

### XCVIII

| Conte, il vostro valor ben è infinito        |    |
|----------------------------------------------|----|
| sì che vince qualunque alto valore,          |    |
| ma verissimamente è via minore               |    |
| del duol, ch'amando io ho per voi patito.    | 4  |
| E, se non s'è fin qui letto et udito         |    |
| de l'infinito cosa unqua maggiore,           |    |
| questi sono i miracoli d'Amore,              |    |
| che vince ciò che 'n cielo è stabilito.      | 8  |
| Tempo già fu, che l'alta gioia mia           |    |
| di gran lunga avanzava anco il mio duolo     |    |
| mentre dolce la speme entro fioria:          | 11 |
| or ella è gita, ed ei rimaso è solo,         |    |
| dal dì che per mia stella acerba e ria       |    |
| prendeste, ahi lassa! verso Francia il volo. | 14 |

## XCIX

| Io pur aspetto, e non veggo che giunga      |    |
|---------------------------------------------|----|
| il mio signor o 'l suo fidato messo         |    |
| al termin che da lui mi fu promesso:        |    |
| lassa! ché 'l mio piacer troppo s'allunga.  | 4  |
| Ond'avien che temenza il cor mi punga,      |    |
| che qualche intoppo non gli sia successo;   |    |
| o ch'ei sol pensi in me quanto m'è presso,  |    |
| e l'assenzia il suo cor da me disgiunga.    | 8  |
| Il che se fosse, io prego morte avara       |    |
| che venga in vece sua, poi ch'ei non viene, |    |
| a trarmi fuor di tèma e vita amara.         | 11 |
| Ma se giusta cagion me lo ritiene,          |    |
| io prego Amor, ch'ogni fosco rischiara,     |    |
| ch'apra la via, ond'io vegga il mio bene.   | 14 |
| 1 00                                        |    |

C

| O beata e dolcissima novella,               |    |
|---------------------------------------------|----|
| o caro annunzio, che mi promettete          |    |
| che tosto rivedrò le care e liete           |    |
| luci e la faccia graziosa e bella;          | 4  |
| o mia ventura, o mia propizia stella,       |    |
| ch'a tanto ben serbata ancor m'avete,       |    |
| o fede, o speme, ch'a me sempre sète        |    |
| state compagne in dura, aspra procella;     | 8  |
| o cangiato in un punto viver mio            |    |
| di mesto in lieto; o queto, almo e sereno   |    |
| fatto or di verno tenebroso e rio;          | 11 |
| quando potrò giamai lodarvi a pieno?        |    |
| come dir qual nel cor aggio disio?          |    |
| di che letizia io l'abbia ingombro e pieno? | 14 |

# CI

| Con quai degne accoglienze o quai parole      |    |
|-----------------------------------------------|----|
| raccorrò io il mio gradito amante,            |    |
| che torna a me con tante glorie e tante,      |    |
| quante un non vide forse il sole?             | 4  |
| Qual color or di rose, or di viole            |    |
| fia 'l mio? qual cor or saldo ed or tremante, |    |
| condotta innanzi a quel divin sembiante,      |    |
| ch'ardir e tèma insieme dar mi suole?         | 8  |
| Osarò io con queste fide braccia              |    |
| cingerli il caro collo, ed accostare          |    |
| la mia tremante a la sua viva faccia?         | 11 |
| Lassa, che pur a tanto ben penare             |    |
| temo che 'l cor di gioia non si sfaccia:      |    |
| chi l'ha provato se lo può pensare.           | 14 |
|                                               |    |

# CII

| Via da me le tenebre e la nebbia,             |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che mi son sempre state agli occhi intorno    |    |
| sei lune e più, che 'n Francia fe' soggiorno  |    |
| lui, che 'l mio cor, come gli piace, trebbia. | 4  |
| È ben ragion ch'asserenarmi io debbia,        |    |
| or che 'l mio sol m'ha rimenato il giorno;    |    |
| or c'han pace le guerre, che d'attorno        |    |
| mi fûr, qual vide Trasimeno e Trebbia.        | 8  |
| Sia ogni cosa in me di riso piena,            |    |
| poi che seco una schiera di diletti           |    |
| a star meco il mio sol almo rimena.           | 11 |
| Sia la mia vita in mille dolci, eletti        |    |
| piaceri involta, e tutta alma e serena,       |    |
| e se stessa gioendo ognor diletti.            | 14 |
| 0 0                                           |    |

# CIII

| Io benedico, Amor, tutti gli affanni,        |    |
|----------------------------------------------|----|
| tutte l'ingiurie e tutte le fatiche,         |    |
| tutte le noie novelle ed antiche,            |    |
| che m'hai fatto provar tante e tanti anni;   | 4  |
| benedico le frodi e i tanti inganni,         |    |
| con che convien che i tuoi seguaci intriche; |    |
| poi che tornando le due stelle amiche        |    |
| m'hanno in un tratto ristorati i danni.      | 8  |
| Tutto il passato mal porre in oblio          |    |
| m'ha fatto la lor viva e nova luce,          |    |
| ove sol trova pace il mio disio.             | 11 |
| Questa per dritta strada mi conduce          |    |
| su a contemplar le belle cose e Dio,         |    |
| ferma guida, alta scorta e fida luce.        | 14 |
|                                              |    |

# CIV

| O notte, a me più chiara e più beata    |    |
|-----------------------------------------|----|
| che i più beati giorni ed i più chiari, |    |
| notte degna da' primi e da' più rari    |    |
| ingegni esser, non pur da me, lodata;   | 4  |
| tu de le gioie mie sola sei stata       |    |
| fida ministra; tu tutti gli amari       |    |
| de la mia vita hai fatto dolci e cari,  |    |
| resomi in braccio lui che m'ha legata.  | 8  |
| Sol mi mancò che non divenni allora     |    |
| la fortunata Alcmena, a cui stè tanto   |    |
| più de l'usato a ritornar l'aurora.     | 11 |
| Pur così bene io non potrò mai tanto    |    |
| dir di te, notte candida, ch'ancora     |    |
| da la materia non sia vinto il canto.   | 14 |

## CV

| Son pur questi i begli occhi e quelle, c'hanno |    |
|------------------------------------------------|----|
| vinto il sol tante volte, alme bellezze;       |    |
| son pur queste le grazie e le vaghezze         |    |
| che luce e vita a la mia morte dànno.          | 4  |
| E tuttavia son sì pronte a l'affanno           |    |
| le voglie mie ed a' tormenti avezze            |    |
| di tanta assenzia omai, che l'allegrezze       |    |
| ritornar a star meco più non sanno:            | 8  |
| quasi 'l gran re, che di sospetto pieno,       |    |
| fuggendo il crudo zio, per lunga usanza        |    |
| si fece natural cibo il veleno.                | 11 |
| Qui fa bisogno, Amor, la tua possanza,         |    |
| che del primo dolor mi sgombri il seno,        |    |
| sì che tanta mia gioia or v'abbia stanza.      | 14 |
|                                                |    |

# CVI

| O diletti d'amor dubbi e fugaci,            |    |
|---------------------------------------------|----|
| o speranza che s'alza e cade spesso,        |    |
| e nasce e more in un momento istesso;       |    |
| o poca fede, o poco lunghe paci!            | 4  |
| Quegli, a cui dissi: - Tu solo mi piaci, -  |    |
| è pur tornato, io l'ho pur sempre presso,   |    |
| io pur mi specchio e mi compiaccio in esso, |    |
| e ne' begli occhi suoi chiari e vivaci;     | 8  |
| e tuttavia nel cor mi rode un verme         |    |
| di fredda gelosia, freddo timore            |    |
| di tosto tosto senza lui vederme.           | 11 |
| Rendi tu vana la mia tèma, Amore,           |    |
| tu, che beata e lieta pòi tenerme,          |    |
| conservandomi fido il mio signore.          | 14 |

# CVII

| Or che ritorna e si rinova l'anno,            |    |
|-----------------------------------------------|----|
| passato il verno e la stagion più fresca,     |    |
| l'amoroso desir mio si rinfresca,             |    |
| e la mia dolce pena, e 'l dolce affanno.      | 4  |
| E qual i novi umor gravidi fanno              |    |
| gli arbori, onde lor frutto a suo tempo esca, |    |
| tal umor nel mio petto par che cresca,        |    |
| al qual poi pensier dolci a dietro vanno.     | 8  |
| Ed è ben degno che gioia ed umore,            |    |
| or ch'egli è meco la mia primavera,           |    |
| mi rinovelli e mi ridesti Amore.              | 11 |
| Oh pur non giunga a sì bel giorno sera!       |    |
| oh pur non cangi il bel tempo in orrore,      |    |
| dipartendo da me l'alma mia sfera!            | 14 |

## CVIII

| Poi che m'ha reso Amor le vive stelle,       |    |
|----------------------------------------------|----|
| che mi guidano al ciel per dritta via,       |    |
| e ne le molte mie gravi tempeste             |    |
| m'hanno mai sempre ricondotta in porto       |    |
| di questo chiaro e fortunato mare,           | 5  |
| ch'indarno turban le procelle e i venti;     |    |
| udite, benigne aure, amici venti,            |    |
| e voi, occhi del cielo, ardenti stelle;      |    |
| mentre qui sovra questo altero mare,         |    |
| da la mia lunga e faticosa via,              | 10 |
| la mercede d'Amor, tornata in porto,         |    |
| lodo di lui gli strazi e le tempeste.        |    |
| Voi, voci, voi, sospir, voi le tempeste      |    |
| sète, voi sète i graziosi venti,             |    |
| che dimostrate poi sì dolce il porto,        | 15 |
| quando il sol arde e quando ardon le stelle; |    |
| voi sète la sicura e dritta via,             |    |
| che ci guidate de' diletti al mare.          |    |
| Qual d'eloquenzia fia sì largo mare,         |    |
| e sì scarco di nubi e di tempeste,           | 20 |
| che possa dir senza arrestar fra via,        |    |
| mentre stan quete le procelle e i venti,     |    |
| la gioia che mi dan le mie due stelle,       |    |
| or c'hanno il mio signor ridotto in porto?   |    |
| Dolce sicuro e grazioso porto,               | 25 |
| che del mio pianto l'infinito mare           |    |
| m'hai acquetato al raggio de le stelle,      |    |
| ch'ovunque splendon fugan le tempeste,       |    |
| sì ch'io non posso più temer ch'i venti      |    |
| turbin sì cara e dilettosa via!              | 30 |
| Menami, Amor, omai per questa via,           |    |
| fin che quest'alma giunga a l'altro porto,   |    |
| ch'io non vo' navigar con altri venti        |    |

| né di questo cercar più largo mare,         |    |
|---------------------------------------------|----|
| né nel viaggio mio vo' ch'altre stelle      | 35 |
| mi sieno scorte, e sgombrin le tempeste.    |    |
| Aspre tempeste ed importuni venti           |    |
| non m'impediran più del mar la via,         |    |
| or che le stelle mie m'han mostro il porto. | 00 |

# CIX

| Gioia somma, infinito, alto diletto,           |    |
|------------------------------------------------|----|
| or che l'amato mio tesoro ho presso,           |    |
| or che parlo con lui, che 'l miro spesso,      |    |
| m'ingombrerebbe certamente il petto,           | 4  |
| se 'l cor non mi turbasse un sol sospetto      |    |
| di tosto tosto rimaner senz'esso,              |    |
| per quel ch'io veggo a qualche segno espresso, |    |
| ché sol apre Amor gli occhi a l'intelletto.    | 8  |
| E, se ciò è, io vo' certo finire               |    |
| questa misera vita in un momento,              |    |
| anzi ch'io provi un tanto aspro martìre;       | 11 |
| perché conosco chiaramente e sento             |    |
| che senza lui mi converria morire,             |    |
| ch'è l'appoggio, a cui 'l viver mio sostento.  | 14 |
|                                                |    |

## CX

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## CXI

| Pommi ove 'l mar irato geme e frange,      |    |
|--------------------------------------------|----|
| ov'ha l'acqua più queta e più tranquilla;  |    |
| pommi ove 'l sol più arde e più sfavilla,  |    |
| o dove il ghiaccio altrui trafige ed ange; | 4  |
| pommi al Tanai gelato, al freddo Gange,    |    |
| ove dolce rugiada e manna stilla,          |    |
| ove per l'aria empio velen scintilla,      |    |
| o dove per amor si ride e piange;          | 8  |
| pommi ove 'l crudo Scita ed empio fere,    |    |
| o dove è queta gente e riposata,           |    |
| o dove tosto o tardi uom vive e père:      | 11 |
| vivrò qual vissi, e sarò qual son stata,   |    |
| pur che le fide mie due stelle vere        |    |
| non rivolgan da me la luce usata.          | 14 |

## CXII

| Se voi poteste, o sol degli occhi miei,  |    |
|------------------------------------------|----|
| qual sète dentro donno del mio core,     |    |
| veder coi vostri apertamente fuore,      |    |
| oh me beata quattro volte e sei!         | 4  |
| Voi più sicuro, e queta io più sarei:    |    |
| voi senza gelosia, senza timore;         |    |
| io di due sarei scema d'un dolore,       |    |
| e più felicemente ardendo andrei.        | 8  |
| Anzi aperto per voi, lassa, si vede,     |    |
| più che 'l lume del sol lucido e chiaro, |    |
| che dentro e fuori io spiro amor e fede. | 11 |
| Ma vi mostrate di credenza avaro,        |    |
| per tormi ogni speranza di mercede,      |    |
| e far il dolce mio viver amaro.          | 14 |

## CXIII

| Deh foss'io almen sicura che lo stato,     |    |
|--------------------------------------------|----|
| dov'or mi trovo, non mancasse presto,      |    |
| perché, sì come or è lieto ed or mesto,    |    |
| sarebbe il più felice che sia stato.       | 4  |
| I' ho Amore e 'l mio signor a lato,        |    |
| e mi consolo or con quello, or con questo; |    |
| e, sempre che di loro un m'è molesto,      |    |
| ricorro a l'altro, che m'è poi pacato.     | 8  |
| S'Amor m'assale con la gelosia,            |    |
| mi volgo al viso, che 'n sé dentro serra   |    |
| virtù ch'ogni tormento scaccia via:        | 11 |
| se 'l mio signor mi fa con ira guerra,     |    |
| viene Amor poi con l'altra compagnia,      |    |
| vera umiltà ch'ogni alto sdegno atterra.   | 14 |
| · · ·                                      |    |

# CXIV

| Mille volte, signor, movo la penna               |    |
|--------------------------------------------------|----|
| per mostrar fuor, qual chiudo entro il pensiero, |    |
| il valor vostro e 'l bel sembiante altero,       |    |
| ove Amor e la gloria l'ale impenna;              | 4  |
| ma perché chi cantò Sorga e Gebenna,             |    |
| e seco il gran Virgilio e 'l grande Omero        |    |
| non basteriano a raccontarne il vero,            |    |
| ragion ch'io taccia a la memoria accenna.        | 8  |
| Però mi volgo a scriver solamente                |    |
| l'istoria de le mie gioiose pene,                |    |
| che mi fan singolar fra l'altra gente:           | 11 |
| e come Amor ne' be' vostr'occhi tiene            |    |
| il seggio suo, e come indi sovente               |    |
| sì dolce l'alma a tormentar mi viene.            | 14 |
|                                                  |    |

### CXV

| Quelle rime onorate e quell'ingegno,      |    |
|-------------------------------------------|----|
| pari a la beltà vostra e al gran valore,  |    |
| rivolgete a voi stesso in far onore,      |    |
| conte, come di lor soggetto degno;        | 4  |
| o trovate di me più altero pegno,         |    |
| se pur uscir da voi volete fore,          |    |
| perché a sì larga vena, a tanto umore     |    |
| son per me troppo frale e secco legno,    | 8  |
| e non ho parte in me d'esser cantata,     |    |
| se non perch'amo e riverisco voi          |    |
| oltra ogni umana, oltra ogni forma usata. | 11 |
| Sì chiara fiamma merta i pregi suoi;      |    |
| in questa parte io deggio esser cantata   |    |
| fin ch'io sia viva, eternamente, e poi.   | 14 |
|                                           |    |

## CXVI

| Lodate i chiari lumi, ove mirando              |    |
|------------------------------------------------|----|
| perdei me stessa, e quel bel viso umano,       |    |
| da cui vibrò lo stral, mosse la mano           |    |
| Amor, quando da me mi pose in bando.           | 4  |
| Lodate il valor vostro alto e mirando,         |    |
| ch'al valor d'Alessandro è prossimano:         |    |
| sallo il gran re, sallo il paese strano,       |    |
| che di voi e di lui vanno parlando.            | 8  |
| Lodate il senno, a cui non è simile            |    |
| nel bel verde degli anni; e, quel che 'n carte |    |
| vedrò famoso, il vostro ingegno e stile.       | 11 |
| In me, signor, non è pur una parte,            |    |
| che non sia tutta indegna e tutta vile,        |    |
| per cui sì vaghe rime sieno sparte.            | 14 |
|                                                |    |

### CXVII

| in lodar me, se non ho cosa degna,<br>onde tant'alto onor mi si convegna;<br>e, se ho pur niente, è tutto vostro? | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| e, se ho pur niente, è tutto vostro?                                                                              | 1 |
|                                                                                                                   | 4 |
| Entro i bordi coolsi antro l'accesso a l'actro                                                                    |   |
| Entro i begli occhi, entro l'avorio e l'ostro,                                                                    |   |
| ove Amor tien sua gloriosa insegna,                                                                               |   |
| ove per me trionfa e per voi regna,                                                                               |   |
| quanto scrivo e ragiono mi fu mostro.                                                                             | 8 |
| Perché ciò che s'onora e 'n me si prezza,                                                                         |   |
| anzi s'io vivo e spiro, è vostro il vanto,                                                                        |   |
| a voi convien, non a la mia bassezza.                                                                             | 1 |
| Ma voi cercate con sì dolce canto,                                                                                |   |
| lassa, oltra quel che fa vostra bellezza,                                                                         |   |
| d'accrescermi più foco e maggior pianto.                                                                          | 1 |

### CXVIII

| Bastan, conte, que' bei lumi, quelli,        |    |
|----------------------------------------------|----|
| ch'al sol raggi, a Ciprigna alma beltate,    |    |
| ad Amor arme, a me la libertate              |    |
| furâr da prima che mirai in elli,            | 4  |
| a far ch'arda per voi sempre e favelli,      |    |
| sì che l'intenda la futura etate,            |    |
| senza cercar con pure rime ornate            |    |
| d'aggiunger nove al cor piaghe e flagelli.   | 8  |
| Ché col vostr'alto procacciarmi onore        |    |
| si strigneria, se si potesse, il laccio,     |    |
| s'accresceria, se si potesse, ardore.        | 11 |
| Ma di questo e di quel son fuor d'impaccio,  |    |
| ché quanto arder e strigner puote Amore,     |    |
| io son stretta per voi, conte, e mi sfaccio. | 14 |
|                                              |    |

## CXIX

| Io non mi voglio più doler d'Amore,         |    |
|---------------------------------------------|----|
| poi che, quant'ei mi dà doglia e tormento,  |    |
| tanto il signor, ch'io amo e ch'io pavento, |    |
| cerca scrivendo procacciarmi onore.         | 4  |
| O di tutte bellezze e grazie il fiore,      |    |
| nido di cortesia e d'ardimento,             |    |
| come posso bramar che resti spento          |    |
| così famoso e così chiaro ardore?           | 8  |
| Anzi prego che 'l ciel mi doni vita,        |    |
| sì che dovunque il sol nasca e tramonte,    |    |
| sia la mia fiamma entro tai versi udita:    | 11 |
| e dica alcuna, ove d'amor si conte:         |    |
| – Ben fu la sorte di costei gradita,        |    |
| scritta e cantata da sì alto conte.         | 14 |
|                                             |    |

### CXX

| Se qualche tema talor non turbasse,          |    |
|----------------------------------------------|----|
| o qualche sdegno, il mio felice stato,       |    |
| sarebbe il più tranquillo, il più beato      |    |
| di qualunque altra donna altr'uomo amasse.   | 4  |
| Ché, s'avien pur che 'l mio signor mi lasse, |    |
| talor a qualche degna opra chiamato,         |    |
| dentro il mio core e bello ed onorato,       |    |
| qual egli è meco, il suo sembiante stasse;   | 8  |
| sì che avendo mai sempre in compagnia        |    |
| tutto quel che più amo e più mi piace,       |    |
| turbarmi Amor o sorte non poria,             | 11 |
| s'egli, che nel mio pianto si compiace,      |    |
| con qualche nova e strana fantasia           |    |
| non turbasse o rompesse la mia pace.         | 14 |
|                                              |    |

## CXXI

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### **CXXII**

| Quando io movo a mirar fissa ed intenta     |    |
|---------------------------------------------|----|
| le ricchezze e i tesor, ch'Amore e 'l cielo |    |
| dentro ne l'alma e fuor nel mortal velo     |    |
| poser di lui, ch'ogn'altra luce ha spenta,  | 4  |
| resto del mio martìr tanto contenta,        |    |
| sì paga del mio vivo, ardente zelo,         |    |
| che la ferita e 'l despietato telo,         |    |
| che mi trafige il cor, non par che senta.   | 8  |
| Sol mi struggo e mi doglio, quando penso    |    |
| che da me tosto debba allontanarse          |    |
| questo d'ogni mia gloria abisso immenso.    | 11 |
| A questo l'alma sol non può quetarse,       |    |
| a ciò grida ed esclama ogni mio senso:      |    |
| – O tante indarno mie fatiche sparse!       | 14 |
|                                             |    |

### CXXIII

| O tante indarno mie fatiche sparse,      |    |
|------------------------------------------|----|
| o tanti indarno miei sparsi sospiri,     |    |
| o vivo foco, o fé, che, se ben miri,     |    |
| di tal null'altra mai non alse ed arse,  | 4  |
| o carte invan vergate e da vergarse      |    |
| per lodar quegli ardenti amanti giri,    |    |
| o speranze ministre de' disiri,          |    |
| a cui premio più degno dovea darse,      | 8  |
| tutte ad un tratto ve ne porta il vento, |    |
| poi che da l'empio mio signore stesso    |    |
| con queste proprie orecchie dir mi sento | 11 |
| che tanto pensa a me, quanto m'è presso, |    |
| e, partendo, si parte in un momento      |    |
| ogni membranza del mio amor da esso.     | 14 |

### CXXIV

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CXXV

| Vorrei che mi dicessi un poco, Amore,     |    |
|-------------------------------------------|----|
| c'ho da far io con queste tue sorelle     |    |
| Temenza e Gelosia? ed ond'è ch'elle       |    |
| non sanno star se non dentro il mio core? | 4  |
| Tu hai mille altre donne, che l'ardore    |    |
| provan, com'io, de l'empie tue facelle:   |    |
| or manda dunque queste a star con quelle, |    |
| fa' ch'un dì n'escan dal mio petto fore.  | 8  |
| – Io ho ben – mi dic'ei – mille persone   |    |
| a chi mandarle; ma nessuna d'esse         |    |
| ha, qual tu, da temer alta cagione.       | 11 |
| Le luci ch'ami son le luci stesse,        |    |
| che, per dar gelosia e passione           |    |
| a tutto il mondo, la mia madre elesse.    | 14 |

### CXXVI

| Così m'acqueto di temer contenta,          |    |
|--------------------------------------------|----|
| e di viver d'amara gelosia,                |    |
| pur che l'amato lume lo consenta,          |    |
| pur che non spiaccia a lui la pena mia.    | 4  |
| Perch'è più dolce se per lui stenta,       |    |
| che gioir per ogn'altro non saria;         |    |
| ed io per me non fia mai che mi penta      |    |
| di sì gradita e nobil prigionia;           | 8  |
| perché capir un'alma tanto bene,           |    |
| senza provarvi qualche cosa aversa,        |    |
| questa terrena vita non sostiene.          | 11 |
| Ed io. che sono in tante pene immersa,     |    |
| quando avanti il suo raggio almo mi viene, |    |
| resto da quel ch'esser solea diversa.      | 14 |
|                                            |    |

### CXXVII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CXXVIII

| S'io 'l dissi mai, signor, che mi sia tolto   |    |
|-----------------------------------------------|----|
| l'arder per voi, com'ardo in fiamma viva;     |    |
| s'io 'l dissi mai, ch'io resti d'amar priva,  |    |
| e resti il cor del suo bel laccio sciolto.    | 4  |
| S'io 'l dissi mai, che 'l lume del bel volto, |    |
| di cui convien ch'ognor ragioni e scriva,     |    |
| a la mia luce di tutt'altro schiva            |    |
| non si mostri giamai poco né molto.           | 8  |
| S'io 'l dissi mai, che gli uomini a vicenda   |    |
| tutti, e li dèi, fortuna disdegnosa           |    |
| a mio danno, a ruina ultima accenda.          | 11 |
| Ma s'io nol dissi, e non feci mai cosa        |    |
| degna del vostro sdegno, omai si renda        |    |
| la vita mia, qual fu, lieta e gioiosa.        | 14 |
|                                               |    |

### CXXIX

| O mia sventura, o mio perverso fato,        |    |
|---------------------------------------------|----|
| o sentenzia nemica del mio bene,            |    |
| poi che senza mia colpa mi conviene         |    |
| portar la pena de l'altrui peccato.         | 4  |
| Quando si vide mai reo condannato           |    |
| a la morte, a l'essilio, a le catene        |    |
| per l'altrui fallo e, per maggior sue pene, |    |
| senza esser dal suo giudice ascoltato.      | 8  |
| Io griderò, signor, tanto e sì forte,       |    |
| che, se non li vorrete ascoltar voi,        |    |
| udranno i gridi miei Amore o Morte;         | 11 |
| e forse alcun pietoso dirà poi:             |    |
| – Questa locò per sua contraria sorte       |    |
| in troppo crudo luogo i pensier suoi.       | 14 |
|                                             |    |

### CXXX

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CXXXI

| Poiché da voi, signor, m'è pur vietato        |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che dir le vere mie ragion non possa,         |    |
| per consumarmi le midolle e l'ossa            |    |
| con questo novo strazio e non usato,          | 4  |
| fin che spirto avrò in corpo ed alma e fiato, |    |
| fin che questa mia lingua averà possa,        |    |
| griderò sola in qualche speco o fossa         |    |
| la mia innocenzia e più l'altrui peccato.     | 8  |
| E forse ch'averrà quello ch'avenne            |    |
| de la zampogna di chi vide Mida,              |    |
| che sonò poi quel ch'egli ascoso tenne.       | 11 |
| L'innocenzia, signor, troppo in sé fida,      |    |
| troppo è veloce a metter ale e penne,         |    |
| e, quanto più la chiude altri, più grida.     | 14 |
|                                               |    |

### CXXXII

| Quando io dimando nel mio pianto Amore,                         |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| che così male il mio parlar ascolta,                            |    |
| mille fiate il dì, non una volta,                               |    |
| ché mi fere e trafigge a tutte l'ore:                           | 4  |
| <ul> <li>Come esser può, s'io diedi l'alma e 'l core</li> </ul> |    |
| al mio signor dal dì ch'a me l'ho tolta,                        |    |
| e se ogni cosa dentro a lui raccolta                            |    |
| è riso e gioia, è scema di dolore,                              | 8  |
| ch'io senta gelosia fredda e temenza,                           |    |
| e d'allegrezza e gioia resti priva,                             |    |
| s'io vivo in lui, e in me di me son senza?                      | 11 |
| <ul> <li>Vo' che tu mora al bene ed al mal viva -</li> </ul>    |    |
| mi risponde egli in ultima sentenza –                           |    |
| questo ti basti, e questo fa' che scriva.                       | 14 |

### **CXXXIII**

| Così, senza aver vita, vivo in pene,       |    |
|--------------------------------------------|----|
| e, vivendo ov'è gioia, non son lieta;      |    |
| così fra viva e morta Amor mi tiene,       |    |
| e vita e morte ad un tempo mi vieta.       | 4  |
| Tal la sua sorte a ognun nascendo viene,   |    |
| tal fu il mio aspro e mio crudo pianeta;   |    |
| di sì rio frutto in sitibonde arene,       |    |
| senza mai sparger seme, avien ch'io mieta. | 8  |
| E s'io voglio per me stessa finire         |    |
| con la vita i tormenti, non m'è dato,      |    |
| ché senza vita un uom non può colpire.     | 11 |
| Qual fine Amore e 'l ciel m'abbia serbato  |    |
| io non so, lassa, e non posso ridire;      |    |
| so ben ch'io sono in un misero stato.      | 14 |

### CXXXIV

| Queste rive ch'amai sì caldamente,      |    |
|-----------------------------------------|----|
| rive sovra tutt'altre alme e beate,     |    |
| fido albergo di cara libertade,         |    |
| nido d'illustre e riposata gente,       | 4  |
| chi 'l crederia? mi son novellamente    |    |
| sì fattamente fuor del cor andate,      |    |
| che di passar con lor le mie giornate   |    |
| mi doglio meco e mi pento sovente.      | 8  |
| E tutti i miei disiri e i miei pensieri |    |
| mirano a quel bel colle, ove ora stanza |    |
| il mio signor e i suoi due lumi alteri. | 11 |
| Quivi, per acquetar la desianza,        |    |
| spenderei tutta seco volentieri         |    |
| questa vita penosa che m'avanza.        | 14 |

### CXXXV

| Quanto è questo fatto ora aspro e selvaggio        |    |
|----------------------------------------------------|----|
| di dolce, ch'esser suole, e lieto mare!            |    |
| Dopo il vostro da noi allontanare                  |    |
| quanta compassione a me propria aggio,             | 4  |
| tanto ho invidia al bel colle, al pino, al faggio, |    |
| che gli fanno ombra, al fiume, che bagnare         |    |
| gli suole il piede ed a me nome dare,              |    |
| che godono or del vostro vivo raggio.              | 8  |
| E, se non che egli è pur quell'il bel nido,        |    |
| dove nasceste, io pregherei che fesse              |    |
| il ciel lui ermo, lor secchi e quel torbo:         | 11 |
| per questo io resto, e prego voi, o fido           |    |
| del mio cor speglio, ove mi tergo e forbo,         |    |
| a tornar tosto e serbar le promesse.               | 14 |

### CXXXVI

| Chi mi darà di lagrime un gran fonte,        |    |
|----------------------------------------------|----|
| ch'io sfoghi a pieno il mio dolor immenso,   |    |
| che m'assale e trafige, quando io penso      |    |
| al poco amor del mio spietato conte?         | 4  |
| Tosto che 'l sol degli occhi suoi tramonte   |    |
| agli occhi miei, a' quali è raro accenso,    |    |
| tanto ha di me non più memoria o senso,      |    |
| quanto una tigre del più aspro monte.        | 8  |
| Ben è 'l mio stato e 'l destin crudo e fero, |    |
| ché tosto che da me vi dipartite,            |    |
| voi cangiate, signor, luogo e pensiero.      | 11 |
| – Io ti scriverò subito – mi dite –          |    |
| ch'io sarò giunto al loco ove andar chero; – |    |
| e poi la vostra fede a me tradite.           | 14 |
|                                              |    |

### CXXXVII

| Prendete il volo tutti in quella parte,   |    |
|-------------------------------------------|----|
| ove sta chi può dar fine a' miei mali     |    |
| col raggio sol de' lumi suoi fatali,      |    |
| o sospir, o querele al vento sparte.      | 4  |
| E con quanta eloquenzia e con quant'arte  |    |
| vi detterà colui c'ha face e strali,      |    |
| dite a la vita mia pietose quali          |    |
| dì provo, quando egli da noi si parte.    | 8  |
| E se con vostri umili modi adorni         |    |
| potrete far pietoso il vago aspetto,      |    |
| sì ch'a star oggimai con noi ritorni,     | 11 |
| non tornate più voi, ch'io non v'aspetto: |    |
| rimanetevi pur in que' soggiorni,         |    |
| e venga a me con lui gioia e diletto.     | 14 |

### CXXXVIII

| Sacro fiume beato, a le cui sponde           |    |
|----------------------------------------------|----|
| scorgi l'antico, vago ed alto colle,         |    |
| ove nacque la pianta ch'oggi estolle         |    |
| al ciel i rami e le famose fronde,           | 4  |
| ben fûr le stelle ai tuoi desir seconde,     |    |
| ché 'l sì spesso veder non ti si tolle       |    |
| e 'l far talor la bella pianta molle,        |    |
| ch'a me, lassa, sì spesso si nasconde.       | 8  |
| Tu mi dài nome, ed io vedrò se 'n carte      |    |
| posso con le virtù che la mi rende,          |    |
| al secol, che verrà, famoso farte.           | 11 |
| Oh pur non turbi il ciel, cui sempre offende |    |
| la gioia mia, i miei disegni in parte!       |    |
| Altri ch'ella so ben che non m'intende.      | 14 |
|                                              |    |

### CXXXIX

| Fiume, che dal mio nome nome prendi,           |    |
|------------------------------------------------|----|
| e bagni i piedi a l'alto colle e vago,         |    |
| ove nacque il famoso ed alto fago,             |    |
| de le cui fronde alto disio m'accendi,         | 4  |
| tu vedi spesso lui, spesso l'intendi,          |    |
| e talor rendi la sua bella imago;              |    |
| ed a me che d'altr'ombra non m'appago,         |    |
| così sovente, lassa, lo contendi.              | 8  |
| Pur, non ostante che la nobil fronde,          |    |
| ond'io piansi e cantai con più d'un verso,     |    |
| la tua mercé, sì spesso lo nasconde,           | 11 |
| prego 'l ciel ch'altra pioggia o nembo avverso |    |
| non turbi, Anasso, mai le tue chiar'onde       |    |
| se non quel sol che da quest'occhi verso.      | 14 |

## CXL

| O rive, o lidi, che già foste porto               |    |
|---------------------------------------------------|----|
| de le dolci amorose mie fatiche,                  |    |
| mentre stavan con noi le luci amiche,             |    |
| che sempre accese ne l'interno porto,             | 4  |
| quanta mi deste già gioia e conforto,             |    |
| tanto mi sète ad or ad or nemiche,                |    |
| poi che 'l mio sol (lassa, convien che 'l diche!) |    |
| voi e me ha lasciato a sì gran torto.             | 8  |
| Io cangerei con voi campagne e boschi             |    |
| e colli e fiumi, là dove dimora                   |    |
| chi partendo lasciò gli occhi mei foschi,         | 11 |
| e di tornar non fa pensier ancora,                |    |
| non ostante, crudel, che ben conoschi             |    |
| che, se sta molto, converrà ch'io mora.           | 14 |

## CXLI

| Sovente Amor, che mi sta sempre a lato,     |    |
|---------------------------------------------|----|
| mi dice: – Miserella, quale or fia          |    |
| la vita tua, poi che da te si svia          |    |
| lui che soleva far lieto il tuo stato? –    | 4  |
| Io gli rispondo: – E tu perché mostrato     |    |
| l'hai a questi occhi, quando 'l vidi pria,  |    |
| se ne dovea seguir la morte mia,            |    |
| subito visto e subito rubbato? –            | 8  |
| Ond'ei si tace, avvisto del suo fallo,      |    |
| ed io mi resto preda del mio male:          |    |
| quanto mesta e dogliosa, il mio cor sallo!  | 11 |
| E, perch'io preghi, il mio pregar non vale, |    |
| per ciò che a chi devrebbe, ed a chi fàllo, |    |
| o poco o nulla del mio danno cale.          | 14 |

## CXLII

| Rimandatemi il cor, empio tiranno,        |    |
|-------------------------------------------|----|
| ch'a sì gran torto avete ed istraziate,   |    |
| e di lui e di me quel proprio fate,       |    |
| che le tigri e i leon di cerva fanno.     | 4  |
| Son passati otto giorni, a me un anno,    |    |
| ch'io non ho vostre lettre od imbasciate, |    |
| contro le fé che voi m'avete date,        |    |
| o fonte di valor, conte, e d'inganno.     | 8  |
| Credete ch'io sia Ercol o Sansone         |    |
| a poter sostener tanto dolore,            |    |
| giovane e donna e fuor d'ogni ragione,    | 11 |
| massime essendo qui senza 'l mio core     |    |
| e senza voi a mia difensione,             |    |
| onde mi suol venir forza e vigore?        | 14 |

## **CXLIII**

| Quando fia mai ch'io vegga un dì pietosi    |    |
|---------------------------------------------|----|
| gli occhi, che per mio mal da prima vidi    |    |
| in queste rive d'Adria, in questi lidi      |    |
| dov'Amor mille lacci aveva ascosi?          | 4  |
| Quando fia mai che libera dir osi,          |    |
| dato bando a' miei pianti ed a' miei gridi: |    |
| – Or ti conforta, anima cara, or ridi,      |    |
| or tempo è ben che godi e che riposi? -     | 8  |
| Lassa, non so; so ben che ad ora ad ora     |    |
| ho cercato placar o lui o morte,            |    |
| e né questa né quello ho mosso ancora.      | 11 |
| Tal è, misera, il fin, tal è la sorte       |    |
| di chi troppo altamente s'innamora:         |    |
| donne mie, siate a l'invescarvi accorte.    | 14 |

### **CXLIV**

| Ricorro a voi, luci beate e dive,           |    |
|---------------------------------------------|----|
| a voi che sète le mie fide scorte,          |    |
| da poi che 'l cielo, Amor, fortuna e sorte  |    |
| sono ai soccorsi miei sì tardi e schive.    | 4  |
| Se per me in voi si spera e 'n voi si vive, |    |
| come avien che per voi pur si comporte      |    |
| a star lunge da me quest'ore corte,         |    |
| che 'l mio ben la pietà vostra prescrive?   | 8  |
| Deh non state oggimai da me più lunge!      |    |
| Fate che questo breve spazio sia            |    |
| concesso a me d'avervi sempre presso;       | 11 |
| ché l'ardente disio tanto mi punge,         |    |
| che certo finirà la vita mia,               |    |
| se non m'è 'l vagheggiarvi ognor concesso.  | 14 |
|                                             |    |

## CXLV

| Liete campagne, dolci colli ameni,        |    |
|-------------------------------------------|----|
| verdi prati, alte selve, erbose rive,     |    |
| serrata valle, ov'or soggiorna e vive     |    |
| chi può far i miei dì foschi e sereni,    | 4  |
| antri d'ombre amorose e fresche pieni,    |    |
| ove raggio di sol non è ch'arrive,        |    |
| vaghi augei, chiari fiumi ed aure estive, |    |
| vezzose ninfe, Pan, fauni e sileni,       | 8  |
| o rendetemi tosto il mio signore,         |    |
| voi che l'avete, o fategli almen cónta    |    |
| la mia pena e l'acerbo aspro dolore:      | 11 |
| ditegli che la vita mia tramonta,         |    |
| s'omai fra pochi giorni, anzi poch'ore    |    |
| il suo raggio a quest'occhi non sormonta. | 14 |
|                                           |    |

### **CXLVI**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CXLVII

| <ul> <li>Or sopra il forte e veloce destriero –</li> </ul> |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| io dico meco – segue lepre o cerva                         |    |
| il mio bel sole, or rapida caterva                         |    |
| d'uccelli con falconi o con sparviero.                     | 4  |
| Or assal con lo spiedo il cignal fiero,                    |    |
| quando animoso il suo venir osserva;                       |    |
| or a l'opre di Marte or di Minerva                         |    |
| rivolge l'alto e saggio suo pensiero.                      | 8  |
| Or mangia, or dorme, or leva ed or ragiona,                |    |
| or vagheggia il suo colle, or con l'umana                  |    |
| sua maniera trattiene ogni persona. –                      | 11 |
| Così, signor, bench'io vi sia lontana,                     |    |
| sì fattamente Amor mi punge e sprona,                      |    |
| ch'ogni vostr'opra m'è presente e piana.                   | 14 |

### CXLVIII

| Se 'l cielo ha qui di noi perpetua cura,  |    |
|-------------------------------------------|----|
| e partisce ad ognun, come conviene,       |    |
| che maraviglia è, s'a me diede pene,      |    |
| e mi diè vita dispietata e dura?          | 4  |
| e se 'l mio sol di me poco si cura?       |    |
| se mi vede morir e lo sostiene?           |    |
| Ei vince il sol con sue luci serene,      |    |
| illustre e bel per studio e per natura.   | 8  |
| A lui convien regnare, a me servire,      |    |
| vil donna e bassa; e parmi ancora troppo  |    |
| ch'egli non sdegni il mio per lui patire. | 11 |
| Queste ragioni ed altre insieme aggroppo  |    |
| meco talor, per dar tregua al martìre     |    |
| col desir sempre presto e 'l poter zoppo. | 14 |

### CXLIX

| Sì come tu m'insegni a sospirare,           |    |
|---------------------------------------------|----|
| arder di fiamma tal, che Etna pareggia,     |    |
| pianger di pianto tal, che se n'aveggia     |    |
| omai quest'onda e cresca questo mare,       | 4  |
| insegnami anche, Amor, tu che 'l puoi fare, |    |
| come men duro il mio signor far deggia,     |    |
| come, quando adivien che pietà chieggia,    |    |
| possa placarlo al suon del mio pregare.     | 8  |
| Ch'io ti perdono e danni e strazi e torti,  |    |
| che tu m'hai fatto e fai, tanti e sì gravi, |    |
| ch'io non so come il ciel te lo comporti;   | 11 |
| perché non fia più pena che m'aggravi,      |    |
| pur ch'io faccia pietosi e faccia accorti   |    |
| gli occhi che del mio cor hanno le chiavi.  | 14 |

## CL

| Larghe vene d'umor, vive scintille,                          |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| che m'ardete e bagnate in acqua e 'n fiamma,                 |    |
| sì, che di me omai non resta dramma,                         |    |
| che non sia tutta pelaghi e faville,                         | 4  |
| fate che senta almeno una di mille                           |    |
| aspre mie pene chi mi lava e 'nfiamma,                       |    |
| né di foco che m'arda sente squamma,                         |    |
| né d'umor goccia che dagli occhi stille.                     | 8  |
| <ul> <li>Non son – mi dice Amor – le ragion pari;</li> </ul> |    |
| egli è nobile e bel, tu brutta e vile;                       |    |
| egli larghi, tu hai li cieli avari.                          | 11 |
| Gioia e tormento al merto tuo simìle                         |    |
| convien ch'io doni. – In questi stati vari                   |    |
| io peno, ei gode; Amor segue suo stile.                      | 14 |
|                                                              |    |

# CLI

| Piangete, donne, e con voi pianga Amore, |    |
|------------------------------------------|----|
| poi che non piange lui, che m'ha ferita  |    |
| sì, che l'alma farà tosto partita        |    |
| da questo corpo tormentato fuore.        | 4  |
| E se mai da pietoso e gentil core        |    |
| l'estrema voce altrui fu essaudita,      |    |
| dapoi ch'io sarò morta e sepelita,       |    |
| scrivete la cagion del mio dolore:       | 8  |
| "Per amar molto ed esser poco amata      |    |
| visse e morì infelice, ed or qui giace   |    |
| la più fidel amante che sia stata.       | 11 |
| Pregale, viator, riposo e pace,          |    |
| ed impara da lei, sì mal trattata,       |    |
| a non seguir un cor crudo e fugace".     | 14 |
|                                          |    |

## CLII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## CLIII

| Se poteste, signor, con l'occhio interno |    |
|------------------------------------------|----|
| penetrar i segreti del mio core,         |    |
| come vedete queste ombre di fuore        |    |
| apertamente con questo occhio esterno,   | 4  |
| vi vedreste le pene de l'inferno,        |    |
| un abisso infinito di dolore,            |    |
| quanta mai gelosia, quanto timore        |    |
| Amor ha dato o può dar in eterno.        | 8  |
| E vedreste voi stesso seder donno        |    |
| in mezzo a l'alma, cui tanti tormenti    |    |
| non han potuto mai cavarvi, o ponno;     | 11 |
| e tutti altri disir vedreste spenti,     |    |
| od oppressi da grave ed alto sonno       |    |
| e sol quei d'aver voi desti ed ardenti.  | 14 |

## CLIV

| Straziami, Amor, se sai, dammi tormento,  |    |
|-------------------------------------------|----|
| tommi pur lui, che vorrei sempre presso,  |    |
| tommi pur, crudo e disleal, con esso      |    |
| ogni mia pace ed ogni mio contento,       | 4  |
| fammi pur mesta e lieta in un momento,    |    |
| dammi più morti con un colpo stesso,      |    |
| fammi essempio infelice del mio sesso,    |    |
| che per ciò di seguirti non mi pento.     | 8  |
| Perché, volgendo a quei lumi il pensiero, |    |
| che vicini e lontani mi son scorta        |    |
| per l'aspro, periglioso tuo sentiero,     | 11 |
| move da lor virtù, che 'l cor conforta    |    |
| sì che, quanto più sei crudele e fiero,   |    |
| tanto più facilmente ei ti comporta.      | 14 |
|                                           |    |

# CLV

| Due anni e più ha già voltato il cielo,  |    |
|------------------------------------------|----|
| ch'io restai presa a l'amoroso visco     |    |
| per una beltà tal, che, dirlo ardisco,   |    |
| simil mai non si vide in mortal velo;    | 4  |
| per questo io la divolgo, e non la celo, |    |
| e non mi pento, anzi glorio e gioisco;   |    |
| e, se donna giamai gradì, gradisco       |    |
| questa fiamma amorosa e questo gelo;     | 8  |
| e duolmi sol, se sarà mai quell'ora,     |    |
| che da me si disciolga e leghi altronde  |    |
| la beltà ch'ogni cosa arde e inamora.    | 11 |
| E, se Morte a chi prega unqua risponde,  |    |
| la prego che permetta, anzi ch'io mora,  |    |
| che non vegga d'altrui l'amata fronde.   | 14 |

## CLVI

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## CLVII

| A che pur dir, o mio dolce signore,            |    |
|------------------------------------------------|----|
| ch'esca frutto da me di lode degno,            |    |
| a che alzarmi a sì gradito segno,              |    |
| a che scrivendo procacciarmi onore,            | 4  |
| se da quel dì, ch'entrar mi fece Amore         |    |
| con l'arme de' vostr'occhi entro 'l suo regno, |    |
| voi movete lo stil, l'arte, l'ingegno,         |    |
| sensi, spirti, pensier, voglie, alma e core?   | 8  |
| Se da me dunque nasce cosa buona,              |    |
| è vostra, non è mia; voi mi guidate,           |    |
| a voi si deve il pregio e la corona.           | 11 |
| Voi, non me, da qui indietro omai lodate       |    |
| di quanto per me s'opra e si ragiona:          |    |
| ché l'ingegno e lo stil, signor, mi date.      | 14 |

## CLVIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## CLIX

| Quella febre amorosa, che m'atterra          |    |
|----------------------------------------------|----|
| due anni e più e quel gravoso incarco        |    |
| ch'io sento, poi ch'Amor mi prese al varco   |    |
| di duo begli occhi, onde l'uscir mi serra,   | 4  |
| potea bastare a farmi andar sotterra,        |    |
| lasciar lo spirto del suo corpo scarco,      |    |
| senza voler ch'oltra i suoi strali e l'arco, |    |
| altra febre, altro mal mi fesse guerra.      | 8  |
| Padre del ciel, tu vedi in quante pene       |    |
| questo misero spirto e questa scorza         |    |
| a tormentare Amor e febre viene.             | 11 |
| Di queste febri o l'uno o l'altra smorza,    |    |
| ché due tanti nemici non sostiene            |    |
| donna sì frale e di sì poca forza.           | 14 |

# CLX

| Care stelle, che tutte insieme insieme      |    |
|---------------------------------------------|----|
| con Cupido e Ciprigna vaghe e pronte        |    |
| deste il mio cor a quell'altero conte,      |    |
| che per premio m'ha poi tolto la speme,     | 4  |
| poi che vedete ch'ei, che nulla teme,       |    |
| contra voi, contra me alza la fronte,       |    |
| vendicate le vostre e le mie onte           |    |
| con vendette più crude e più supreme.       | 8  |
| E questo sia non che 'l mio cor mi renda,   |    |
| ma mi dia il suo, e rendami la spene,       |    |
| e così si dia otta per vicenda.             | 11 |
| Fate che 'n quelle ond'io son or catene     |    |
| presa e legata, il conte i' leghi e prenda; |    |
| questo strazio al superbo si convene.       | 14 |
|                                             |    |

## CLXI

| Verso il bel nido, ove restai partendo,   |    |
|-------------------------------------------|----|
| ove vive di me la miglior parte,          |    |
| quando il sol faticoso torna e parte,     |    |
| mai sempre l'ale del disir io stendo.     | 4  |
| E me ad or ad or biasmo e riprendo,       |    |
| ch'a star con voi non usai forza ed arte, |    |
| sapendo che, da voi stando in disparte,   |    |
| ben mille volte al dì moro vivendo.       | 8  |
| La speme mosse il mio dubbioso piede,     |    |
| che deveste venir tosto a vedermi,        |    |
| per arrestar questa fugace vita.          | 11 |
| Osservate, signor, la data fede:          |    |
| fate, venendo, questi lidi, or ermi,      |    |
| cari e gioiosi, e me lieta e gradita.     | 14 |
|                                           |    |

## CLXII

| Se 'l fin degli occhi miei e del pensiero |    |
|-------------------------------------------|----|
| è 'l vedervi e di voi pensar, mia vita,   |    |
| poi l'un mi tolse l'empia dipartita       |    |
| ch'io fei da voi per non dritto sentiero, | 4  |
| l'imagin del sembiante vostro vero        |    |
| mi sta sempre nel cor fissa e scolpita,   |    |
| qual donna in parte, ove sia più gradita  |    |
| che gemme oriental, oro od impero.        | 8  |
| Ma, perché l'alma disiosa e vaga,         |    |
| troppo aggravata d'amorosa sete,          |    |
| di questo sol rimedio mal s'appaga,       | 11 |
| fate le luci mie gioiose e liete,         |    |
| signor, di vostra vista, e questa piaga   |    |
| saldate, che voi sol saldar potete.       | 14 |

# CLXIII

| Quando mostra a quest'occhi Amor le porte |    |
|-------------------------------------------|----|
| de l'immensa bellezza ed infinita         |    |
| de l'unico mio sol, l'alma invaghita      |    |
| de le sue glorie par che si conforte.     | 4  |
| Quando poi mostra a la memoria a sorte    |    |
| quelle di crudeltà mai non udita,         |    |
| tutta a l'incontro afflitta e sbigottita  |    |
| resta preda ed imagine di morte.          | 8  |
| E così vita e morte, e gioie e pene,      |    |
| e temenza e fidanza, e guerra e pace      |    |
| per le tue mani, Amor, d'un luogo viene.  | 11 |
| Né questo vario stato mi dispiace,        |    |
| sì son dolci i martìri e le catene;       |    |
| ma temo che sarà breve e fugace.          | 14 |

### CLXIV

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CLXV

| S'una vera e rarissima umiltate,             |    |
|----------------------------------------------|----|
| una fé più che marmo e scoglio salda,        |    |
| una fiamma ch'abbrucia, non pur scalda,      |    |
| un non curar de la sua libertate,            | 4  |
| un, per piacer a le due luci amate,          |    |
| aver l'alma al morir ardita e balda,         |    |
| un liquefarsi come neve in falda             |    |
| mertan per tempo omai trovar pietate.        | 8  |
| io devrei pur sperar d'aprir lo scoglio,     |    |
| ch'intorno al core ha il mio signor sì sodo, |    |
| ch'altrui pregare o strazio anco non franse. | 11 |
| Ed io ne prego ardente, come soglio,         |    |
| Amor e lui, che m'hanno stretto il nodo,     |    |
| e san quanto per me si piange e pianse.      | 14 |

### CLXVI

| Io accuso talora Amor e lui             |    |
|-----------------------------------------|----|
| ch'io amo; Amor, che mi legò sì forte;  |    |
| lui, che mi può dar vita e dammi morte, |    |
| cercando tôrsi a me per darsi altrui;   | 4  |
| ma, meglio avista, poi scuso ambedui,   |    |
| ed accuso me sol de la mia sorte,       |    |
| e le mie voglie al voler poco accorte,  |    |
| ch'io de le pene mie ministra fui.      | 8  |
| Perché, vedendo la mia indegnitade,     |    |
| devea mirar in men gradito loco,        |    |
| per poterne sperar maggior pietade.     | 11 |
| Fetonte, Icaro ed io, per poter poco    |    |
| ed osar molto, in questa e quella etade |    |
| restiamo estinti da troppo alto foco.   | 14 |
|                                         |    |

### CLXVII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CLXVIII

| Che bella lode, Amor, che ricche spoglie |    |
|------------------------------------------|----|
| avrai d'una infiammata giovenetta,       |    |
| che t'è stata sì fida e sì soggetta,     |    |
| seguendo più le tue che le sue voglie,   | 4  |
| se per te così tosto si discioglie       |    |
| da la catena, che l'aveva stretta,       |    |
| la qual le piace sì, sì le diletta,      |    |
| ch'a penar dolcemente par l'invoglie?    | 8  |
| Non conviene ad un dio l'esser sì lieve, |    |
| massimamente quando il cangiar stato     |    |
| non è diletto altrui, ma doglia greve.   | 11 |
| Ma tu pur segui il tuo costume usato,    |    |
| e fai la gioia mia fugace e breve,       |    |
| ritogliendomi il ben che m'hai donato.   | 14 |

### CLXIX

| A che più saettarmi, arcier spietato?     |    |
|-------------------------------------------|----|
| Se tu lo fai per mostrar la tua forza,    |    |
| io ho già tutto dentro e ne la scorza     |    |
| questo misero corpo arso e 'mpiagato.     | 4  |
| Se tu lo fai per farmi un dì placato      |    |
| chi la mia libertà mi lega e smorza,      |    |
| tu speri invan, perché tua poggia ed orza |    |
| nulla rileva il suo legno ostinato.       | 8  |
| Egli si pasce del mio crudo strazio,      |    |
| quanto è maggior, e de l'aspre mie pene,  |    |
| non pur che mai ne sia pentito e sazio;   | 11 |
| ed in una gran téma mi mantiene           |    |
| che, fatto d'altra donna, in breve spazio |    |
| mi torrà le sue luci alme e serene.       | 14 |

### CLXX

| Fammi pur certa, Amor, che non mi toglia  |    |
|-------------------------------------------|----|
| tempo, fortuna, invidia o crudeltade      |    |
| la mia viva ed angelica beltade,          |    |
| quella ch'appaga e queta ogni mia voglia; | 4  |
| e dammi quanto sai tormento e doglia:     |    |
| che tutto mi sarà gioia e pietade;        |    |
| tommi riposo, tommi libertade,            |    |
| e, se ti par, tommi anco questa spoglia:  | 8  |
| che per certo io morrò lieta e contenta,  |    |
| morendo sua, pur che non vegga io         |    |
| ch'ella sia fatta d'altra donna, o senta. | 11 |
| Questa sol tèma turba il piacer mio,      |    |
| questa fa ch'a' miei danni non consenta,  |    |
| e fa la speme ritrosa al desio.           | 14 |
|                                           |    |

### CLXXI

| Voi potete, signor, ben tôrmi voi            |    |
|----------------------------------------------|----|
| con quel cor d'indurato diamante,            |    |
| e farvi d'altra donna novo amante;           |    |
| di che cosa non è, che più m'annoi;          | 4  |
| ma non potete già ritormi poi                |    |
| l'imagin vostra, il vostro almo sembiante,   |    |
| che giorno e notte mi sta sempre innante,    |    |
| poi che mi fece Amor de' servi suoi;         | 8  |
| non potete ritôrmi quei desiri,              |    |
| che m'acceser di voi sì caldamente,          |    |
| il foco, il pianto, che per gli occhi verso. | 11 |
| Questi mi fien ne' miei gravi martìri        |    |
| dolce sostegno, e la memoria ardente         |    |
| del diletto provato, c'han disperso.         | 14 |
|                                              |    |

### CLXXII

| S'una candida fede, un cor sincero,        |    |
|--------------------------------------------|----|
| una gran riverenza, una infinita           |    |
| voglia a servir altrui pronta ed ardita,   |    |
| un servo grato al suo signor mai fêro,     | 4  |
| devrebbe pur, signor, l'affetto vero       |    |
| e la mia fede esser da voi gradita,        |    |
| se i vostri onor più cari che la vita      |    |
| mi fûr mai sempre, e più ch'oro ed impero. | 8  |
| Ma poi che mia fortuna mi contende         |    |
| mercé sì giusta, poi che a sì gran torto   |    |
| a schivo il servir mio da voi si prende,   | 11 |
| ciò ch'a voi piace paziente porto,         |    |
| sperando pur che Dio, che tutto intende,   |    |
| vi faccia un dì de la mia fede accorto.    | 14 |

### CLXXIII

| Cantate meco, Progne e Filomena,          |    |
|-------------------------------------------|----|
| anzi piangete il mio grave martìre,       |    |
| or che la primavera e 'l suo fiorire      |    |
| i miei lamenti e voi, tornando, mena.     | 4  |
| A voi rinova la memoria e pena            |    |
| de l'onta di Tereo e le giust'ire;        |    |
| a me l'acerbo e crudo dipartire           |    |
| del mio signore morte empia rimena.       | 8  |
| Dunque, essendo più fresco il mio dolore, |    |
| aitatemi amiche a disfogarlo,             |    |
| ch'io per me non ho tanto entro vigore.   | 11 |
| E, se piace ad Amor mai di scemarlo,      |    |
| io piangerò poi 'l vostro a tutte l'ore   |    |
| con quanto stile ed arte potrò farlo.     | 14 |
|                                           |    |

### CLXXIV

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CLXXV

| Quasi uom che rimaner de' tosto senza       |    |
|---------------------------------------------|----|
| il cibo, onde nudrir suol la sua vita,      |    |
| più dell'usato a prenderne s'aita,          |    |
| fin che gli è presso posto in sua presenza; | 4  |
| convien ch'innanzi a l'aspra dipartenza     |    |
| ch'a si crudi digiuni l'alma invita,        |    |
| ella più de l'usato sia nodrita,            |    |
| per poter poi soffrir si dura assenza.      | 8  |
| Però, vaghi occhi miei, mirate fiso         |    |
| più de l'usato, anzi bevete il bene         |    |
| e 'l bel del vostro amato e caro viso.      | 11 |
| E voi, orecchie, oltra l'usato piene        |    |
| restate del parlar, ché 'l paradiso         |    |
| certo armonia più dolce non contiene.       | 14 |

### CLXXVI

| Se voi vedete a mille chiari segni         |    |
|--------------------------------------------|----|
| che tanto ho cara, e non più, questa vita, |    |
| quant'è con voi, quant'è da voi gradita,   |    |
| ultimo fin de tutti i miei disegni,        | 4  |
| a che pur con nov'arte e novi ingegni      |    |
| darmi qualche novella aspra ferita,        |    |
| tramando or questa, or quella dipartita,   |    |
| quasi ogni pace mia da voi si sdegni?      | 8  |
| Se volete ch'io mora, un colpo solo        |    |
| m'uccida, sì ch'omai si ponga fine         |    |
| ai dispiacervi, al vivere ed al duolo;     | 11 |
| perché così sta sempre sul confine         |    |
| di morte l'alma, e mai non prende il volo, |    |
| pensando pur a voi, luci divine.           | 14 |
|                                            |    |

### CLXXVII

| Poi che tu mandi a far tanta dimora,            |    |
|-------------------------------------------------|----|
| empia Fortuna, in sì lontan paese               |    |
| il chiaro e vivo raggio che m'accese,           |    |
| empia ed aversa a' miei disiri ognora,          | 4  |
| conveniente e giusto e degno fôra               |    |
| che tu mi fossi almen tanto cortese,            |    |
| che quest'ore sì brevi avesse spese             |    |
| qui meco tutte lui che m'innamora;              | 8  |
| sì che 'l cor e gli orecchi e gli occhi insieme |    |
| prendesser cibo a sostenermi in vita            |    |
| quel lungo tempo poi ch'ei fia lontano,         | 11 |
| Ma tu stai dura, ed io mi doglio invano,        |    |
| dal ciel, da te e poi d'Amor tradita;           |    |
| però l'alma di ciò sospira e geme.              | 14 |
|                                                 |    |

### CLXXVIII

| Perché mi sii, signor, crudo e selvaggio,       |    |
|-------------------------------------------------|----|
| disdegnoso, inumano ed inclemente,              |    |
| perché abbi vòlto altrove ultimamente           |    |
| spirto, pensieri, cor, anima e raggio,          | 4  |
| non per questo adivien che 'l foco, ch'aggio    |    |
| nel petto acceso, si spenga o s'allente;        |    |
| anzi si fa più vivo e più cocente,              |    |
| quant'ha da te più strazi e fiero oltraggio.    | 8  |
| Ché, s'io t'amassi come l'altre fanno,          |    |
| t'amerei solo e seguirei fin tanto              |    |
| ch'io ne sentissi utile, e non danno;           | 11 |
| ma per ciò ch'amo te, amo quel santo            |    |
| lume, che gli occhi miei visto prima hanno,     |    |
| convien ch'io t'ami a l'allegrezza e al pianto. | 14 |

### CLXXIX

| Meraviglia non è, se 'n uno istante       |    |
|-------------------------------------------|----|
| ritraeste da me pensieri e voglie,        |    |
| ché vi venne cagion di prender moglie,    |    |
| e divenir marito, ov'eri amante.          | 4  |
| Nodo e fé, che non è stretto e costante,  |    |
| per picciola cagion si rompe e scioglie:  |    |
| la mia fede e 'l mio nodo il vanto toglie |    |
| al nodo gordiano ed al diamante.          | 8  |
| Però non fia giamai che scioglia questo   |    |
| e rompa quella, se non cruda morte,       |    |
| la qual prego, signor, che venga presto;  | 11 |
| sì ch'io non vegga con le luci scorte     |    |
| quello ch'or col pensier atro e funesto   |    |
| mi fa veder la mia spietata sorte.        | 14 |
|                                           |    |

### CLXXX

| conte, sovra ogni fé candida e pura,        |    |
|---------------------------------------------|----|
| a dir che 'n Francia è più salda e più dura |    |
| la fé di quelle donne a chi lor crede.      | 4  |
| Se, come Amor ch'i pensier dentro vede,     |    |
| e passa ov'occhio uman non s'assicura,      |    |
| penetraste anco voi per mia ventura         |    |
| ove l'imagin vostra altera siede,           | 8  |
| voi la vedreste salda come scoglio,         |    |
| immobilmente appresso del mio core,         |    |
| e diporreste meco il vostro orgoglio.       | 11 |
| Ma voi vedete sol quel ch'appar fuore;      |    |
| per questo io resto, misera, uno scoglio,   |    |
| e voi credete poco al mio dolore.           | 14 |

### CLXXXI

| Diversi effetti Amor mi fe' vedere          |    |
|---------------------------------------------|----|
| poco anzi; or mi pascea di gelosia,         |    |
| dimostrandomi quanto lieve sia              |    |
| creder suo quel ch'a molte può piacere;     | 4  |
| or mi pascea di speme e di piacere,         |    |
| mostrandomi la fé mai sempre pria           |    |
| salda e costante de la gloria mia,          |    |
| e le promesse sue secure e vere.            | 8  |
| Per questo or fra tempeste, or fra bonaccia |    |
| guidai la barca mia dubbia e sicura,        |    |
| vedendo Amor or fosco, or chiaro in faccia. | 11 |
| Or la speranza più non m'assicura,          |    |
| e la temenza vuol ch'io mi disfaccia.       |    |
| Dir più non oso, e sallo chi n'ha cura.     | 14 |
|                                             |    |

### CLXXXII

| La vita fugge, ed io pur sospirando         |    |
|---------------------------------------------|----|
| trapasso, lassa, il più degli anni miei,    |    |
| né di passarli ardendo mi dorrei,           |    |
| a la cagion de' miei sospir mirando;        | 4  |
| se non che non so punto il come o 'l quando |    |
| den le mie gioie dar luogo agli omei;       |    |
| ché forse a poco a poco m'userei            |    |
| ad andar le mie pene sopportando.           | 8  |
| Anzi, misera, io so che sarà tosto,         |    |
| ché per partenza o per cangiar volere       |    |
| il fin de' miei piacer non è discosto.      | 11 |
| E, perch'Amor mel faccia prevedere,         |    |
| non è per questo il mio petto disposto      |    |
| a poter tanta doglia sostenere.             | 14 |

### CLXXXIII

| Deh consolate il cor co' vostri rai         |    |
|---------------------------------------------|----|
| questo almen poco spazio, che m'avanza      |    |
| de la vostra vicina lontananza,             |    |
| ch'io non vedrò con gli occhi asciutti mai. | 4  |
| Lasciate i vostri amati colli e gai,        |    |
| a voi sì cara e a me nemica stanza,         |    |
| colli, c'hanno imparato per usanza          |    |
| a farmi oltraggio sì sovente omai.          | 8  |
| Già senza voi non fia manco fiorita         |    |
| la chioma de' bei colli, dov'io forsi       |    |
| resterò, senza voi, senza la vita.          | 11 |
| Che cosa è, conte, a la pietate opporsi,    |    |
| se non negare a chi dimanda aita            |    |
| i suoi pietosi, i suoi dolci soccorsi?      | 14 |
|                                             |    |

### **CLXXXIV**

| Io non trovo più rime, onde più possa              |    |
|----------------------------------------------------|----|
| lodar vostra beltà, vostro valore,                 |    |
| e contare i tormenti del mio core;                 |    |
| sì cresce a quelli e a me manca la possa.          | 4  |
| E, quasi fiamma che sia dentro mossa,              |    |
| e non possa sfogar l'incendio fore,                |    |
| questo interno disio cresce 'l dolore,             |    |
| e mi consuma le midolle e l'ossa;                  | 8  |
| sì che fra tutti i beni e tutti i mali,            |    |
| ch'Amor suol dar, io ho questo vantaggio,          |    |
| che quanti sien ridir non posso, e quali.          | 11 |
| Dunque, o tu, vivo mio lucente raggio,             |    |
| dammi vigore, o tu dammi, Amor, l'ali,             |    |
| ch'io saglia a mostrar fuor quel che 'n cor aggio. | 14 |
|                                                    |    |

### CLXXXV

| Io penso talor meco quanto amaro                 |    |
|--------------------------------------------------|----|
| fora il mio stato, se per qualche sdegno,        |    |
| o per stimarsi il mio signor più degno,          |    |
| mi ritogliesse il suo bel lume e chiaro;         | 4  |
| e mi risolvo che 'l vero riparo,                 |    |
| quando ad essaminar ben tutto vegno,             |    |
| per finire i miei mal tutti ad un segno,         |    |
| saria di morte il colpo aspro ed avaro.          | 8  |
| Ché, s'io restassi in vita, gli occhi e 'l core, |    |
| la speranza, il disio mi farian guerra,          |    |
| che prendon sol da lui ésca e vigore;            | 11 |
| dove, s'io fossi morta e posta in terra,         |    |
| si porria fin ad un tratto al dolore,            |    |
| ch'è vita morte che più morti atterra.           | 14 |

### CLXXXVI

| poi che del mio signor gli occhi sereni         |    |
|-------------------------------------------------|----|
| lasseran questi miei di pianto pieni,           |    |
| fatto esso d'altri infin a l'ultim'ora?         | 4  |
| – Che fia di me – mi rispond'egli allora, –     |    |
| ch'arco e saette e faci e teme e speni          |    |
| tengo in quegli occhi, e tutti altri miei beni, |    |
| né mai ritrarli io ho potuto ancora?            | 8  |
| D'indi soglio infiammar, d'indi ferire;         |    |
| or, se come tu di', ce li ritoglie,             |    |
| caduta è la mia gloria e 'l nostro ardire. –    | 11 |
| In queste amare e dispietate voglie             |    |
| restiam noi due, ed ei segue di gire            |    |
| carco e superbo de le nostre spoglie.           | 14 |

### CLXXXVII

| Se gran temenza non tenesse a freno       |    |
|-------------------------------------------|----|
| la mia lingua bramosa e 'l mio disio,     |    |
| sì ch'io potessi dire al signor mio       |    |
| come amando e temendo io vengo meno,      | 4  |
| io spererei che quel di grazie pieno      |    |
| viso leggiadro, onde tutt'altro oblio,    |    |
| quant'è 'l mio stato travagliato e rio,   |    |
| tanto lo fesse un dì chiaro e sereno;     | 8  |
| e quello, onde m'avinse e strinse, nodo   |    |
| non cercherebbe, lassa, di slegarlo,      |    |
| allor che più credea che fosse sodo.      | 11 |
| Ma per troppo timor non oso farlo;        |    |
| così dentro al mio cor mi struggo e rodo, |    |
| e sol con meco e con Amor ne parlo.       | 14 |

### CLXXXVIII

| Quasi vago e purpureo giacinto,                |    |
|------------------------------------------------|----|
| che 'n verde prato, in piaggia aprica e lieta, |    |
| crescendo ai raggi del più bel pianeta,        |    |
| che lo mantien degli onor suoi dipinto,        | 4  |
| subito torna languidetto e vinto,              |    |
| sì che mai non si vide tanta pièta,            |    |
| se di veder gli usati rai gli vieta            |    |
| nube, che 'l sol abbia coperto e cinto;        | 8  |
| tal la mia speme, ch'ognor s'erge e cresce,    |    |
| dinanzi a' rai de la beltà infinita,           |    |
| onde ogni sua virtute e vigor esce.            | 11 |
| Ma la ritorna poi fiacca e smarrita            |    |
| oscura téma, che con lei si mesce,             |    |
| che la sua luce tosto fia sparita.             | 14 |

### CLXXXIX

| Lassa, in questo fiorito e verde prato    |    |
|-------------------------------------------|----|
| de le delizie mie, fra sì fresca erba,    |    |
| onde, la tua mercé, vo sì superba,        |    |
| Amor, poi che 'l mio sol m'hai ritornato, | 4  |
| per quel ch'a certi segni m'è mostrato,   |    |
| un empio e venenoso aspe si serba,        |    |
| per far la vita mia di dolce acerba       |    |
| e avelenarmi il mio felice stato.         | 8  |
| Il che se de' seguir, prego che priva     |    |
| mi faccia morte e di vita e di senso,     |    |
| prima che questa téma giunga a riva;      | 11 |
| perch'a dover provar dolor sì immenso,    |    |
| assai meglio è morir che restar viva,     |    |
| se le provate mie doglie compenso.        | 14 |

# CXC

| Acconciatevi, spirti stanchi e frali,       |    |
|---------------------------------------------|----|
| a sostener la perigliosa guerra             |    |
| e 'l colpo, che fortuna empia disserra,     |    |
| da noi partendo i lumi miei fatali.         | 4  |
| Quanti avete fin qui tormenti e quali       |    |
| sofferti, poi che crudo Amor n'atterra,     |    |
| son sogni ed ombre, a lato a quei che serra |    |
| questa seconda assenzia strazi e mali.      | 8  |
| Perché contra il dolor mi fece ardita       |    |
| un poco di virtù, che aveva allora          |    |
| che fece il mio signor l'altra partita;     | 11 |
| or, essendo mancata quella ancora,          |    |
| ed essendo cresciuta la ferita,             |    |
| altro schermo non ho, se non ch'io mora.    | 14 |
|                                             |    |

# CXCI

| Comincia, alma infelice, a poco a poco     |    |
|--------------------------------------------|----|
| a ricever di fiera sorte il colpo,         |    |
| a cui pensando sol mi snervo e spolpo,     |    |
| ed in guai si converte ogni mio gioco.     | 4  |
| L'alta cagion del nostro chiaro foco       |    |
| partirà tosto, di che, lassa, io scolpo    |    |
| Amore, e 'l crudo mio signor incolpo,      |    |
| sì veloce a cangiar pensier e loco.        | 8  |
| Sì che, quando si parte e torna il sole,   |    |
| non vegga l'occhio tuo di pianto asciutto, |    |
| poi che, dove si può, così si vuole;       | 11 |
| ch'un cor saldo e costante vince il tutto, |    |
| e morte alfine, o 'l tempo, come suole,    |    |
| ti trarran fuor di vita e fuor di lutto.   | 14 |

### CXCII

| Amor, lo stato tuo è proprio quale          |    |
|---------------------------------------------|----|
| è una ruota, che mai sempre gira,           |    |
| e chi v'è suso or canta ed or sospira,      |    |
| e senza mai fermarsi or scende or sale.     | 4  |
| Or ti chiama fedele, or disleale;           |    |
| or fa pace con teco, ed or s'adira;         |    |
| ora ti si dà in preda, or si ritira;        |    |
| or nel ben teme, ed or spera nel male;      | 8  |
| or s'alza al cielo, or cade ne l'inferno;   |    |
| or è lunge dal lido, or giunge in porto;    |    |
| or trema a mezza state, or suda il verno.   | 11 |
| Io, lassa me, nel mio maggior conforto      |    |
| sono assalita d'un sospetto interno,        |    |
| che mi tien sempre il cor fra vivo e morto. | 14 |
|                                             | 14 |

### CXCIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CXCIV

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# CXCV

| Voi vi partite, conte, ed io, qual soglio, |    |
|--------------------------------------------|----|
| mi rimango di duol preda e di morte,       |    |
| e questa o quello ingiurioso e forte       |    |
| userà contra me l'usato orgoglio.          | 4  |
| Né potrò farmi a' colpi loro scoglio,      |    |
| non avendo con me chi mi conforte,         |    |
| il vostro viso e le due fide scorte,       |    |
| che ne' perigli per iscudo toglio.         | 8  |
| Deh, foss'io certa almen che di due cose   |    |
| seguisse l'una: o voi tornaste presto,     |    |
| o fossero anche in voi fiamme amorose!     | 11 |
| Ché mi sarebbe schermo e quello e questo   |    |
| in far meno l'assenzie mie penose,         |    |
| e 'l vostro dipartir meno molesto.         | 14 |
|                                            |    |

### CXCVI

| Ecco, Amor, io morrò, perché la vita   |    |
|----------------------------------------|----|
| si partirà da me, e senza lei          |    |
| tu sei certo ch'io viver non potrei,   |    |
| ché saria cosa nova ed inaudita.       | 4  |
| Quanto a me, ne sarò poco pentita,     |    |
| perché la lunga istoria degli omei,    |    |
| de' sospir, de' martìr, de' dolor miei |    |
| sarà per questo mezzo almen finita;    | 8  |
| mi dorrà sol per conto tuo, che poi    |    |
| non avrai cor sì saldo e sì costante,  |    |
| dove possi aventar gli strali tuoi;    | 11 |
| e le vittorie tue, le tante e tante    |    |
| tue glorie perderanno i pregi suoi,    |    |
| al cader di sì fida e salda amante.    | 14 |

### CXCVII

| Chi 'l crederia? Felice era il mio stato,   |    |
|---------------------------------------------|----|
| quando a vicenda or doglia ed or diletto,   |    |
| or téma, or speme m'ingombrava il petto,    |    |
| e m'era il cielo or chiaro ed or turbato;   | 4  |
| perché questo d'Amor fiorito prato          |    |
| non è a mio giudicio a pien perfetto,       |    |
| se non è misto di contrario effetto,        |    |
| quando la noia fa il piacer più grato.      | 8  |
| Ma or l'ha pieno sì di spine e sterpi       |    |
| chi lo può fare, e svelti i fiori e l'erba, |    |
| che sol v'albergan venenosi serpi.          | 11 |
| O fé cangiata, o mia fortuna acerba!        |    |
| Tu le speranze mie recidi e sterpi:         |    |
| la cagion dentro al petto mio si serba.     | 14 |

### CXCVIII

| Se soffrir il dolore è l'esser forte,    |    |
|------------------------------------------|----|
| e l'esser forte è virtù bella e rara,    |    |
| ne la tua corte, Amor, certo s'impara    |    |
| questa virtù più ch'in ogn'altra corte,  | 4  |
| perché non è chi teco non sopporte       |    |
| de' dolori e di téme le migliara         |    |
| per una luce in apparenza chiara,        |    |
| che poi scure ombre e tenebre n'apporte. | 8  |
| La continenzia vi s'impara ancora,       |    |
| perché da quello, onde s'ha più disio,   |    |
| per riverenza altrui s'astien talora.    | 11 |
| Queste virtuti ed altre ho imparate io   |    |
| sotto questo signor, che sì s'onora,     |    |
| e sotto il dolce ed empio signor mio.    | 14 |

## CXCIX

| Signor, ite felice ove 'l disio           |    |
|-------------------------------------------|----|
| ad or ad or più chiaro vi richiama        |    |
| a far volar al ciel la vostra fama,       |    |
| secura da la morte e da l'oblio;          | 4  |
| ricordatevi sol come rest'io,             |    |
| solinga tortorella in secca rama,         |    |
| che senza lui, che sol sospira e brama,   |    |
| fugge ogni verde pianta e chiaro rio.     | 8  |
| Al mio cor fate cara compagnia,           |    |
| il vostro ad altra donna non donate,      |    |
| poi che a me sì fedel nol deste pria.     | 11 |
| Sopra tutto tornar vi ricordate,          |    |
| e, s'avien che fia quando estinta io sia, |    |
| de la mia rara fé non vi scordate.        | 14 |

# CC

| Al partir vostro s'è con voi partita         |    |
|----------------------------------------------|----|
| ogni mia gioia ed ogni mia speranza,         |    |
| l'ardir, la forza, il core e la baldanza,    |    |
| e poco men che l'anima e la vita:            | 4  |
| e restò sol, più che mai fosse ardita,       |    |
| l'importuna ed ardente disianza,             |    |
| la quale in questa vostra lontananza         |    |
| mi dà, misera me! doglia infinita.           | 8  |
| E, se da voi non vien qualche conforto       |    |
| o di lettra o di messo o di venire,          |    |
| certo, signor, il viver mio fia corto;       | 11 |
| perché in amor non è altro il morire,        |    |
| per quel ch'a mille e mille prove ho scorto, |    |
| che aver poca speranza e gran disire.        | 14 |
| 0                                            |    |

# CCI

| – È questa quella viva e salda fede,      |    |
|-------------------------------------------|----|
| che promettevi a la tua pastorella,       |    |
| quando, partendo a la stagion novella,    |    |
| n'andasti ove gran re gallico siede?      | 4  |
| O di quanto il sol scalda e quanto vede   |    |
| perfido, ingrato in atto ed in favella;   |    |
| misera me, che ti divenni ancella         |    |
| per riportarne sì scarsa mercede!         | 8  |
| Così l'afflitta e misera Anassilla        |    |
| lungo i bei lidi d'Adria iva chiamando    |    |
| il suo pastor, da cui 'l ciel dipartilla; | 11 |
| e l'acque e l'aure, dolce risonando,      |    |
| allor che 'l sol più arde e più sfavilla, |    |
| i suoi sospir al ciel givan portando.     | 14 |
|                                           |    |

# CCII

| Poi che per mio destin volgeste in parte   |    |
|--------------------------------------------|----|
| piedi e voler, onde perdei la spene        |    |
| di riveder più mai quelle serene           |    |
| luci, c'ho già lodate in tante carte,      | 4  |
| io mi volsi al gran Sole, e con quell'arte |    |
| e quella luce, che da lui sol viene,       |    |
| trassi fuor da le sirti e da l'arene       |    |
| il legno mio per via di remi e sarte.      | 8  |
| La ragion fu le sarte, e i remi fûro       |    |
| la volontà, che a l'ira ed a l'orgoglio    |    |
| d'Amor si fece poi argine e muro.          | 11 |
| Così, senza temer di dar in scoglio,       |    |
| mi vivo in porto omai queto e sicuro;      |    |
| d'un sol mi lodo, e di nessun mi dog1io.   | 14 |
|                                            |    |

# CCIII

| Ardente mio disir, a che, pur vago          |    |
|---------------------------------------------|----|
| de' nostri danni, in parte stendi l'ale,    |    |
| ov'è cui de' miei strazi poco cale,         |    |
| e del mio trar fuor di quest'occhi un lago? | 4  |
| Ben si può del mio stato esser presago      |    |
| il partir de la speme fiacca e frale,       |    |
| e la memoria, che sì poco assale            |    |
| quel de le voglie mie tiranno e mago.       | 8  |
| Egli a novi diletti aperto ha 'l seno,      |    |
| e di me sì fedele ha quella cura,           |    |
| che di chi non si vede e' si può meno.      | 11 |
| Dunque tu di tornar a me procura,           |    |
| ché 'l turbar la mia pace e 'l mio sereno   |    |
| è troppo intempestiva cosa e dura.          | 14 |
|                                             |    |

# CCIV

| Virtuti eccelse e doti illustri e chiare,     |    |
|-----------------------------------------------|----|
| ch'alzate al cielo il mio real signore,       |    |
| sol co' passi di gloria e d'alto onore        |    |
| già giunto in parte, ove non ha più pare;     | 4  |
| voi, voi sol voglio volgermi ad amare,        |    |
| temprando il mio focoso e cieco amore,        |    |
| guidato sol da tenebre ed errore,             |    |
| ove ambedue potrà forse annoiare.             | 8  |
| Or, racquistato alquanto del mio lume,        |    |
| potrò specchiarmi in quel bel raggio ardente, |    |
| che da prima m'elessi per mio nume;           | 11 |
| e di cibo miglior pascer la mente,            |    |
| dove io pasceva i sensi per costume           |    |
| di cosa, che si fugge via repente.            | 14 |

# CCV

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# CCVI

| Canta tu, musa mia, non più quel volto,        |    |
|------------------------------------------------|----|
| non più quegli occhi e quell'alme bellezze,    |    |
| che 'l senso mal accorto par che prezze,       |    |
| in quest'ombre terrene impresso e involto;     | 4  |
| ma l'alto senno in saggio petto accolto,       |    |
| mille tesori e mille altre vaghezze            |    |
| del conte mio, e tante sue grandezze,          |    |
| ond'oggi il pregio a tutti gli altri ha tolto. | 8  |
| Or sarà il tuo Castalio e 'l tuo Parnaso       |    |
| non fumo ed ombra, ma leggiadra schiera        |    |
| di virtù vere, chiuse in nobil vaso.           | 11 |
| Quest'è via da salir a gloria vera,            |    |
| questo può farti da l'orto a l'occaso          |    |
| e di verace onor chiara ed altera.             | 14 |
|                                                |    |

# CCVII

| Poi che m'hai resa, Amor, la libertade,    |    |
|--------------------------------------------|----|
| mantiemmi in questo dolce e lieto stato,   |    |
| sì che 'l mio cor sia mio, sì come è stato |    |
| ne la mia prima giovenil etade;            | 4  |
| o, se pur vuoi che dietro a le tue strade, |    |
| amando, segua il mio costume usato,        |    |
| fa' ch'io arda di foco più temprato,       |    |
| e che, s'io ardo, altrui n'abbia pietade;  | 8  |
| perché mi par veder, a certi segni,        |    |
| che ordisci novi lacci e nove faci,        |    |
| e di ritrarmi al giogo tuo t'ingegni.      | 11 |
| Serbami, Amor, in queste brevi paci,       |    |
| Amor, che contra me superbo regni,         |    |
| Amor, che nel mio mal sol ti compiaci.     | 14 |

# CCVIII

| Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in foco,      |    |
|----------------------------------------------|----|
| qual nova salamandra al mondo, e quale       |    |
| l'altro di lei non men stranio animale,      |    |
| che vive e spira nel medesmo loco.           | 4  |
| Le mie delizie son tutte e 'l mio gioco      |    |
| viver ardendo e non sentire il male,         |    |
| e non curar ch'ei che m'induce a tale        |    |
| abbia di me pietà molto né poco.             | 8  |
| A pena era anche estinto il primo ardore,    |    |
| che accese l'altro Amore, a quel ch'io sento |    |
| fin qui per prova, più vivo e maggiore.      | 11 |
| Ed io d'arder amando non mi pento,           |    |
| pur che chi m'ha di novo tolto il core       |    |
| resti de l'arder mio pago e contento.        | 14 |
|                                              |    |

# CCIX

| Io non veggio giamai giunger quel giorno, |    |
|-------------------------------------------|----|
| ove nacque Colui che carne prese,         |    |
| essendo Dio, per scancellar l'offese      |    |
| del nostro padre al suo Fattor ritorno,   | 4  |
| che non mi risovenga il modo adorno,      |    |
| col quale, avendo Amor le reti tese       |    |
| fra due begli occhi ed un riso, mi prese; |    |
| occhi, ch'or fan da me lunge soggiorno;   | 8  |
| e de l'antico amor qualche puntura        |    |
| io non senta al desire ed al cor darmi,   |    |
| sì fu la piaga mia profonda e dura.       | 11 |
| E, se non che ragion pur prende l'armi    |    |
| e vince il senso, questa acerba cura      |    |
| sarebbe or tal che non potrebbe aitarmi.  | 14 |

# CCX

| Veggio Amor tender l'arco, e novo strale    |    |
|---------------------------------------------|----|
| por ne la corda e saettarmi il core,        |    |
| e, non ben saldo ancor l'altro dolore,      |    |
| nova piaga rifarmi e novo male;             | 4  |
| e sì il suo foco m'è proprio e fatale,      |    |
| sì son preda e mancipio ognor d'Amore,      |    |
| che, perché l'alma vegga il suo migliore,   |    |
| ripararsi da lui né vuol né vale.           | 8  |
| Ben è ver che la tela, che m'ordisce,       |    |
| sempre è di ricco stame; e quindi aviene    |    |
| che ne' suoi danni il cor père e gioisce;   | 11 |
| e 'l ferro è tale, onde a ferirmi or viene, |    |
| che si può dir che chi per lui perisce      |    |
| prova sol una vita e sommo bene.            | 14 |

# CCXI

| Qual sagittario, che sia sempre avezzo      |    |
|---------------------------------------------|----|
| trarre ad un segno, e mai colpo non falla,  |    |
| o da propria vaghezza tratto o dalla        |    |
| spene c'ha da ritrarne onore e prezzo,      | 4  |
| Amor, che nel mio mal mai non è sezzo,      |    |
| torna a ferirmi il cor, né mai si stalla,   |    |
| e la piaga or risalda apre e rifalla;       |    |
| né mi val s'io 'l temo o s'io lo sprezzo.   | 8  |
| Tanto di me ferir diletto prende,           |    |
| e tal n'attende e merca onor, ch'omai,      |    |
| per quel ch'io provo, ad altro non intende. | 11 |
| Il vivo foco, ond'io arsi e cantai          |    |
| molti anni, a pena è spento, che raccende   |    |
| d'un altro il cor, che tregua non ha mai.   | 14 |
|                                             |    |

# CCXII

| 4 |
|---|
|   |
|   |
|   |
| 8 |
|   |
|   |
| 1 |
|   |
|   |
| 4 |
|   |

# CCXIII

| Un veder tôrsi a poco a poco il core,    |    |
|------------------------------------------|----|
| misera, e non dolersi de l'offesa;       |    |
| un veder chiaro la sua fiamma accesa     |    |
| negli altrui lumi e non fuggir l'ardore; | 4  |
| un cercar volontario d'uscir fore        |    |
| de la sua libertà poco anzi resa;        |    |
| un aver sempre a l'altrui voglia intesa  |    |
| l'alma vaga e ministra al suo dolore;    | 8  |
| un parer tutto grazia e leggiadria       |    |
| ciò che si vede in un aspetto umano,     |    |
| se parli o taccia, o se si mova o stia,  | 11 |
| son le cagion ch'io temo non pian piano  |    |
| cada nel mar del pianto, ov'era pria,    |    |
| la vita mia; e prego Dio che 'nvano.     | 14 |

## **CCXIV**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## CCXV

| Qual darai fine, Amor, a le mie pene,      |    |
|--------------------------------------------|----|
| se dal cenere estinto d'un ardore          |    |
| rinasce l'altro, tua mercé, maggiore,      |    |
| e sì vivace a consumar mi viene?           | 4  |
| Qual ne le più felici e calde arene,       |    |
| nel nido acceso sol di vario odore,        |    |
| d'una fenice estinta esce poi fore         |    |
| un verme, che fenice altra diviene.        | 8  |
| In questo io debbo a' tuoi cortesi strali, |    |
| che sempre è degno ed onorato oggetto      |    |
| quello, onde mi ferisci, onde m'assali.    | 11 |
| Ed ora è tale e tanto e sì perfetto,       |    |
| ha tante doti a la bellezza eguali,        |    |
| che arder per lui m'è sommo, alto diletto. | 14 |
|                                            |    |

## **CCXVI**

| D'esser sempre ésca al tuo cocente foco   |    |
|-------------------------------------------|----|
| e sempre segno a' tuoi pungenti strali,   |    |
| d'esser sempre ministra de' miei mali     |    |
| ed aver sempre i miei tormenti a gioco,   | 4  |
| io non mi doglio, Amor, molto né poco,    |    |
| poi che dal dì, che 'l desir prese l'ali, |    |
| mi son fatti i martìr propri e fatali,    |    |
| e libertade in me non ha più loco.        | 8  |
| Pur che tu mi conservi in questo stato,   |    |
| dov'or m'hai posta, e sotto quel signore, |    |
| onde il cor novamente m'hai legato,       | 11 |
| o mi fia dolce, o tornerà minore          |    |
| quanto son per provar, quanto ho provato  |    |
| la sua rara bellezza e 'l suo valore.     | 14 |
|                                           |    |

## CCXVII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## CCXVIII

| Dove volete voi ed in qual parte            |    |
|---------------------------------------------|----|
| voltar speme e disio che più convegna,      |    |
| se volete, signor, far cosa degna           |    |
| di quell'amor, ch'io vo spiegando in carte? | 4  |
| Forse a Dio? Già da Dio non si diparte      |    |
| chi d'Amor segue la felice insegna:         |    |
| Ei di sua bocca propria pur c'insegna       |    |
| ad amar lui e 'l prossimo in disparte.      | 8  |
| Or, se devete amar, non è via meglio        |    |
| amar me, che v'adoro e che ho fatto         |    |
| del vostro vago viso tempio e speglio?      | 11 |
| Dunque amate, e servate, amando, il patto   |    |
| c'ha fatto Cristo; ed amando io vi sveglio  |    |
| che amiate cor, che ad amar voi sia atto.   | 14 |
|                                             |    |

## **CCXIX**

| Ben si convien, signor, che l'aureo dardo  |    |
|--------------------------------------------|----|
| Amor v'abbia aventato in mezzo il petto,   |    |
| rotto quel duro e quel gelato affetto,     |    |
| tanto a le fiamme sue ritroso e tardo,     | 4  |
| avendo a me col vostro dolce sguardo,      |    |
| onde piove disir, gioia e diletto,         |    |
| l'alma impiagata e 'l cor legato e stretto |    |
| oltra misura, onde mi struggo ed ardo.     | 8  |
| Men dunque acerbo de' parer a vui          |    |
| esser nel laccio aviluppato e preso,       |    |
| ov'io sì stretta ancor legata fui.         | 11 |
| Zelo d'ardente caritate acceso             |    |
| esser conviene eguale omai fra nui         |    |
| nel nostro dolce ed amoroso peso.          | 14 |

## CCXX

| di sì tenace nodo e così forte,<br>poi che a me piace, ed Amor vuol ch'io porte | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| poi che a me piace, ed Amor vuol ch'io porte                                    | 4  |
|                                                                                 | 4  |
| nel cor voi solo e nullo altro dipinto,                                         |    |
| a voi convien per quel gentil instinto,                                         |    |
| che natura e virtù v'han dato in sorte,                                         |    |
| volger pietoso le due fide scorte                                               |    |
| verso chi di suo grado avete vinto.                                             | 8  |
| Carità, pace, fede ed umiltate                                                  |    |
| sian le nostr'armi, onde si meni vita                                           |    |
| rado o non mai menata in altra etate.                                           | 11 |
| E sia chi dica: – O coppia alma e gradita,                                      |    |
| ben avesti le stelle amiche e grate,                                            |    |
| sì dolcemente in un voler unita!                                                | 14 |

## CCXXI

| A mezzo il mare, ch'io varcai tre anni    |    |
|-------------------------------------------|----|
| fra dubbi venti, ed era quasi in porto,   |    |
| m'ha ricondotta Amor, che a sì gran torto |    |
| è ne' travagli miei pronto e ne' danni;   | 4  |
| e per doppiare a' miei disiri i vanni     |    |
| un sì chiaro oriente agli occhi ha pòrto, |    |
| che, rimirando lui, prendo conforto,      |    |
| e par che manco il travagliar m'affanni.  | 8  |
| Un foco eguale al primo foco io sento,    |    |
| e, se in sì poco spazio questo è tale,    |    |
| che de l'altro non sia maggior, pavento.  | 11 |
| Ma che poss'io, se m'è l'arder fatale,    |    |
| se volontariamente andar consento         |    |
| d'un foco in altro, e d'un in altro male? | 14 |

## **CCXXII**

| – Dimmi per la tua face,                     |    |
|----------------------------------------------|----|
| Amor, e per gli strali,                      |    |
| per questi, che mi dàn colpi mortali,        |    |
| e quella, che mi sface,                      |    |
| onde avien che non osi                       | 5  |
| ferir il mio signore,                        |    |
| altero de' tuoi strazi e del mio core,       |    |
| in sembianti pietosi?                        |    |
| – Ove anniderò poi –                         |    |
| mi risponde ei, – s'io perdo gli occhi suoi? | 10 |
|                                              |    |

## CCXXIII

| Così m'impresse al core                    |    |
|--------------------------------------------|----|
| la beltà vostra Amor co' raggi suoi,       |    |
| che di me fuor mi trasse e pose in voi;    |    |
| or che son voi fatt'io,                    |    |
| voi meco una medesma cosa sète,            | 5  |
| onde al ben, al mal mio,                   |    |
| come al vostro, pensar sempre devete;      |    |
| ma pur, se al fin volete                   |    |
| che il vostro orgoglio la mia vita uccida, |    |
| pensate che di voi sète omicida.           | 10 |

#### **CCXXIV**

L'empio tuo strale, Amore, è più crudo e più forte assai che quel di Morte; ché per Morte una volta sol si more, e tu col tuo colpire uccidi mille, e non si può morire. Dunque, Amore, è men male la morte che 'l tuo strale.

#### **CCXXV**

Io veggio spesso Amore girarsi intorno agli occhi chiari e vaghi, dolci del mio cor maghi, de l'amato e gradito mio signore. Quinci par che saetti, e sian gli strali suoi gioie e diletti; queste son armi, che dànno altrui vita in luogo di ferita.

#### **CCXXVI**

Sapete voi perché ognun non accende, e non empie d'amore l'infinita beltà del mio signore? Però ch'ognun, com'io, non la comprende, a cui per sorte è dato vedervi quel, ch'a tant'altri è vietato; ché, se non fosse ciò, le pietre e l'erbe spirerebbero ardore, e girian di tal fiamma alte e superbe.

#### **CCXXVII**

Se tu credi piacere al mio signore,
come si vede chiaro,
Amor empio ed avaro,
poi che non gli hai pur tócco l'alma e 'l core;
e, come è anche degno,
poi che con gli occhi suoi mantieni 'l regno;
perché vuoi pur ch'io moia?
Per dargli biasmo e noia?
biasmo d'esser crudele,
avendo uccisa donna sì fedele;
noia, perché, se vive del mio strazio,
chi lo farà poi sazio?

## **CCXXVIII**

| 5  |
|----|
|    |
|    |
|    |
|    |
| 10 |
|    |

#### **CCXXIX**

Qual fosse il mio martire
nel vostro dipartire,
voi 'l potete di qui, signor, stimare,
che mi fu tolto infin il lagrimare.
E l'umor, che, per gli occhi uscendo fore,
suol sfogarmi 'l dolore,
in quell'amara e cruda dipartita
mi negò la sua aita.
mio misero stato,
d'altra donna non mai visto o provato,
poi che quello, ond'Amor è sì cortese,
nel maggior uopo a me sola contese!

#### **CCXXX**

Signor, per cortesia,
non mi dite che, quand'andaste via,
Amor mi negò 'l pianto
perché, vedendo in me già spento il foco,
l'acqua non v'avea loco 5
per temperarlo alquanto;
anzi dite più tosto che fu tanto
in quel punto l'ardore,
che diseccò l'umore;
e non potei mostrare 10
l'acerba pena mia col lagrimare,
per ciò che 'l corpo mio, d'ogni umor casso,
o restò tutto foco, o tutto sasso.

#### **CCXXXI**

Le pene de l'inferno insieme insieme,
appresso il mio gran foco,
tutte son nulla o poco;
perch'ove non è speme
l'anima risoluta al patir sempre 5
s'avezza al duol, che mai non cangia tempre.
La mia è maggior noia,
perché gusto talor ombra di gioia
mercé de la speranza,
e questa varia usanza 10
di gioir e patire
fa maggior il martìre.

## **CCXXXII**

| Se 'l cibo, onde i suoi servi nutre Amore, |    |
|--------------------------------------------|----|
| è 'l dolore e 'l martìre,                  |    |
| come poss'io morire                        |    |
| nodrita dal dolore?                        | 4  |
| Il semplicetto pesce,                      |    |
| che solo ne l'umor vive e respira,         |    |
| in un momento spira                        |    |
| tosto che de l'acqua esce;                 | 8  |
| e l'animal, che vive in fiamma e 'n foco,  |    |
| muor come cangia loco.                     |    |
| Or, se tu vòi ch'io moia,                  | 11 |
| Amor, trammi di guai e pommi in gioia;     |    |
| perché col pianto, mio cibo vitale,        |    |
| tu non mi puoi far male.                   | 14 |
|                                            |    |

#### **CCXXXIII**

Beato insogno e caro,
che sotto oscuro velo m'hai mostrato
il mio felice stato,
qual potrà ingegno chiaro,
quant'io debbo e vorrei, giamai lodarte
in vive voci o 'n carte?
Io per me farò fede,
dovunque esser potrà mia voce udita,
che, sol la tua mercede,
io son restata in vita.

#### **CCXXXIV**

Deh, farà mai ritorno agli occhi miei quel vivo e chiaro lume, ond'io vivo e quei veggon per costume? Potran mai le mie lagrime e gli omei far molle chi di lor si pasce e vive, che sta da me lontano, e non mi scrive? Aspro e selvaggio core, quest'è la fé d'Amore?

## CCXXXV

| Conte, dov'è andata                      |    |
|------------------------------------------|----|
| la fé sì tosto, che m'avete data?        |    |
| Che vuol dir che la mia                  |    |
| è più costante, che non era pria?        |    |
| Che vuol dir che, da poi                 | 5  |
| che voi partiste, io son sempre con voi? |    |
| Sapete voi quel che dirà la gente,       |    |
| dove forza d'Amor punto si sente?        |    |
| - O che conte crudele!                   |    |
| o che donna fedele!                      | 10 |

## **CCXXXVI**

| Spesso ch'Amor con le sue tempre usate      |    |
|---------------------------------------------|----|
| assal la vostra misera Anassilla,           |    |
| vi prenderia di lei, conte, pietate         |    |
| in vederla et udilla;                       |    |
| perché le pene sue, i suoi cordogli         | 5  |
| rompono i duri scogli;                      |    |
| ma voi state lontano,                       |    |
| ed ella piange invano.                      |    |
| Veggano Amore e 'l ciel, che 'l tutto vede, |    |
| la vostra rotta e la sua salda fede.        | 10 |
|                                             |    |

## CCXXXVII

| S'io credessi por fine al mio martìre, |    |
|----------------------------------------|----|
| certo vorrei morire;                   |    |
| perché una morte sola                  |    |
| non occide, consola.                   |    |
| Ma temo, lassa me, che dopo morte      | 5  |
| l'amoroso martir prema più forte;      |    |
| e questo posso dirlo, perché io        |    |
| moro più volte, e pur cresce il disio. |    |
| Dunque per men tormento                |    |
| di vivere e penar, lassa, consento.    | 10 |

## CCXXXVIII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## **CCXXXIX**

| Dal mio vivace foco                       |    |
|-------------------------------------------|----|
| nasce un effetto raro,                    |    |
| che non ha forse in altra donna paro:     |    |
| che, quando allenta un poco,              |    |
| egli par che m'incresca,                  | 5  |
| sì chiaro è chi l'accende e dolce l'ésca. |    |
| E, dove per costume                       |    |
| par che 'l foco consume,                  |    |
| me nutre il foco e consuma il pensare     |    |
| che 'l foco abbia a mancare.              | 10 |

## CCXL

| Deh, perché soffri, Amor, che disiando          |    |
|-------------------------------------------------|----|
| la mia vivace fede                              |    |
| resti senza mercede,                            |    |
| anzi di vita e di me stessa in bando?           |    |
| S'io amo ed ardo fuor d'ogni misura,            | 5  |
| perché si prende a gioco                        |    |
| l'amor mio e 'l mio foco                        |    |
| chi mi vede morir e non ha cura?                |    |
| Gli orsi, i leoni e le più crude fère           |    |
| move talor pietade                              | 10 |
| di chi con umiltade                             |    |
| nel maggior uopo suo mercé lor chiere;          |    |
| e quella cruda voglia,                          |    |
| che vive di martìre,                            |    |
| allor suol più gioire,                          | 15 |
| quand'avien ch'io più sfaccia e più m'addoglia. |    |
|                                                 |    |

#### **CCXLI**

Donne, voi che fin qui libere e sciolte degli amorosi lacci vi trovate, onde son jo e son tant'altre avolte. se di saper che cosa sia bramate quest'Amor, che signor ha fatto e dio 5 non pur la nostra, ma l'antica etate, è un affetto ardente un van disio d'ombre fallaci, un volontario inganno. un por se stesso e 'l suo bene in oblio, un cercar suo malgrado con affanno 10 quel che o mai non si trova, o, se pur viene, avuto, arreca penitenzia e danno, un nutrir la sua vita sol di spene. un aver sempre mai pensieri e voglie di fredda gelosia, di dubbi piene, 15 un laccio che s'allaccia e non si scioglie, quando altrui piace, un gir spargendo seme, di cui buon frutto mai non si ricoglie, una cura mordace, che 'l cor preme, un la sua libertate e la sua gioia 20 e la sua pace andar perdendo insieme, un morir, né sentir perché si moia, un arder dentro d'un vivace ardore. un esser mesta e non sentir la noia. un mostrar quel ch'uom chiude dentr'e fore, 25 un esser sempre pallido e tremante, un errar sempre e non veder l'errore. un avilirsi al viso amato innante. un esser fuor di lui franca ed ardita. 30 un non saper tener ferme le piante, un aver spesso in odio la sua vita ed amar più l'altrui, un esser spesso or mesta e fosca, or lieta e colorita.

| un ogni studio in non cale aver messo, |    |
|----------------------------------------|----|
| un fugir il comerzio de le genti,      | 35 |
| un esser da sé lunge ed altrui presso, |    |
| un far seco ragioni ed argomenti       |    |
| e disegni ed imagini, che poi          |    |
| tutti qual polve via portano i venti,  |    |
| un non dormire a pieno i sonni suoi,   | 40 |
| un destarsi sdegnosa ed un sognarsi    |    |
| sempre cosa contraria a quel che vuoi, |    |
| un aver doglia e non voler lagnarsi    |    |
| di chi n'offende, anzi rivolger l'ira  |    |
| contra se stesso e sol seco sdegnarsi, | 45 |
| un veder sol un viso ove si mira,      |    |
| un in esso affissarsi, benché lunge,   |    |
| un gioir l'alma, quando si sospira,    |    |
| e finalmente un mal che unge e punge.  |    |

## **CCXLII**

| Da più lati fra noi, conte, risuona,      |    |
|-------------------------------------------|----|
| che voi sèt'ito, ove disio d'onore        |    |
| sotto Bologna vi sospinge e sprona,       |    |
| per mostrar ivi il vostr'alto valore:     |    |
| valor degno di tanto cavaliero,           | 5  |
| ma non degno però di tant'amore.          |    |
| Io, quando a la ragion volgo il pensiero, |    |
| godo meco, e gioisco, e vo lodando        |    |
| che così prode amante i ciel mi diêro.    |    |
| Ma quando poi ritorno al senso, quando    | 10 |
| penso ai perigli, onde la guerra è piena, |    |
| che Marte a' figli suoi va procacciando,  |    |
| di timor in timor, di pena in pena        |    |
| meno questa noiosa e mesta vita           |    |
| (mentre voi foste qui, dolce e serena),   | 15 |
| me accusando ch'io non fossi ardita       |    |
| di finir con un colpo i dolor miei,       |    |
| anzi che voi da me fèste partita.         |    |
| Felice è quella donna, a cui li dèi       |    |
| han dato amante men illustre in sorte,    | 20 |
| e men vago di spoglie e di trofei;        |    |
| col qual le sue dimore lunghe e corte     |    |
| trapassa lieta, avendol sempre a lato,    |    |
| fido, costante, valoroso e forte.         |    |
| Felice il tempo antico e fortunato,       | 25 |
| quando era il mondo semplice e innocente, |    |
| poco a le guerre, a le rapine usato!      |    |
| Allor quella beata e queta gente,         |    |
| sotto una amica e cara povertate,         |    |
| menava i giorni suoi sicuramente.         | 30 |
| Allor le pastorelle inamorate             |    |
| avean mai sempre seco i lor pastori,      |    |
| dai quai non eran mai abbandonate.        |    |

| Con lor dai primi matutini albori         |    |
|-------------------------------------------|----|
| scherzavan fin al dipartir del sole,      | 35 |
| lietamente cogliendo e frutti e fiori.    |    |
| Ed or di vaghe rose e di viole            |    |
| tessevan vaghe ghirlandette e care,       |    |
| come chi sacri altari onora e cole.       |    |
| Né le quiete lor potea turbare            | 40 |
| l'émpito de le guerre amaro ed empio,     |    |
| che l'umane allegrezze suol cangiare:     |    |
| guerre che fan di noi sì crudo scempio,   |    |
| guerre che turban sì l'umano stato,       |    |
| guerre suggetto d'ogni crudo essempio.    | 45 |
| Ben fu fiero colui, per cui trovato       |    |
| fu prima il ferro, causa a tanti mali,    |    |
| quanti il mondo prova ora ed ha provato.  |    |
| Le guerre e le battaglie de' mortali      |    |
| erano tutte in quella età novella         | 50 |
| contra i semplici e poveri animali;       |    |
| contra' quali il pastor, la pastorella    |    |
| con rete in spalla e con lacci e con cani |    |
| givan cingendo questa selva e quella.     |    |
| Ma poi quegli appetiti ingordi, insani    | 55 |
| di posseder l'altrui robe e l'avere       |    |
| da l'antica pietà si fêr lontani.         |    |
| Quindi si cominciâr prima a vedere        |    |
| le crude guerre e strepiti de l'armi,     |    |
| che fan, misere noi, tanto temere.        | 60 |
| Allor sonare i bellicosi carmi            |    |
| s'udiro per citade e per campagne,        |    |
| contra' quai ogni stil convien che s'armi |    |
| Di lor convien ch'io mi lamenti e lagne:  |    |
| la lor mercede, il mio signor m'è lunge;  | 65 |
| per lor non è chi, lassa, m'accompagne.   |    |
| Voi, se zelo d'Amor pur poco punge,       |    |
| cavalier onorati, se si trova             |    |
| alcun, cui Marte dal suo ben disgiunge,   |    |

| dimostrate in altrui la vostra prova,    | 70 |
|------------------------------------------|----|
| perdonate cortesi al signor mio,         |    |
| in cui morir e viver sol mi giova.       |    |
| L'aspetto suo devria sol far restio      |    |
| l'émpito d'ogni cruda ed empia mano,     |    |
| senza che lo chiedessi umilment'io;      | 75 |
| la qual con quanto posso affetto umano,  |    |
| con quanta posso estrema cortesia        |    |
| (e giunga il prego mio presso e lontano) |    |
| prego ch'ardito alcun di voi non sia     |    |
| d'offender per un poco un signor tale,   | 80 |
| e turbar seco ancor la vita mia.         |    |
| E voi, conte, voi, animo reale,          |    |
| provato e riprovato in ogni impresa,     |    |
| deh, se di me pur poco ancor vi cale,    |    |
| quando sarà l'aspra battaglia accesa,    | 85 |
| andate cauto, ed abbiate rispetto        |    |
| a me, tutta per voi dubbia e sospesa.    |    |
| E pensate che sia nel vostro petto       |    |
| l'anima mia con la vostr'alma unita,     |    |
| quasi in suo proprio e suo alto ricetto. | 90 |
| E sì come pensaste a la partita,         |    |
| pensate, conte, omai anco al ritorno,    |    |
| se voi cercate di tenermi in vita;       |    |
| ch'io vi vo richiamando notte e giorno.  |    |

## **CCXLIII**

| Dettata dal dolor cieco ed insano,           |    |
|----------------------------------------------|----|
| vattene al mio signor, lettera amica,        |    |
| baciando a lui la generosa mano.             |    |
| E digli che dal dì, che la nimica            |    |
| mia stella me lo tolse, il cibo mio          | 5  |
| è sol noia, dolor, pianto e fatica.          |    |
| Ben fu 'l ciel al mio ben contrario e rio,   |    |
| ch'a pena mi mostrò l'amato obietto,         |    |
| che, misera, da me lo dipartìo.              |    |
| O brevi gioie, o fral uman diletto!          |    |
| o nel regno d'Amor tesor fugace,             | 10 |
| subito mostro e subito intercetto!           |    |
| Il bel paese, che superbo giace              |    |
| fra 'l Rodano e la Mosa, or mi contende      |    |
| la suprema cagion d'ogni mia pace.           |    |
| Mentre ivi il mio signor gradito intende     | 15 |
| a l'onorate giostre, a' pregi, a' ludi,      |    |
| di cui sì chiara a noi fama s'estende,       |    |
| io, misera, che 'n lui tutti i miei studi,   |    |
| tutte le voglie ho poste, essendo lunge,     |    |
| conven che disiando agghiacci e sudi.        | 20 |
| E sì fiero il martìr m'assale e punge,       |    |
| ch'io mi vivo sol d'esso e vivrommi anco     |    |
| fin che 'l ciel, conte, a me vi ricongiunge. |    |
| Voi, qual guerrier vittorioso e franco,      |    |
| ferite altrui con l'onorata lancia;          | 25 |
| io son ferita qui dal lato manco.            |    |
| O per me poco aventurosa Francia!            |    |
| o bel paese, avverso a' miei disiri,         |    |
| che 'mpallidir mi fai spesso la guancia!     |    |
| Dovunque avien che gli occhi volga e giri,   | 30 |
| non vi trovando voi, conte, mi resto         |    |
| senza speranza, preda de' sospiri.           |    |

| Voi prometteste ben di scriver presto,      |    |
|---------------------------------------------|----|
| non possendo tornar, per porger èsca        |    |
| fra tanto al mio disir atro e funesto:      | 35 |
| non possendo tornar, per porger ésca        |    |
| da la memoria vostra la mia fede,           |    |
| e che del mio dolor poco v'incresca.        |    |
| È questa de l'amor mio la mercede?          |    |
| e de la vostra fede è questo il pegno?      | 40 |
| Misera donna ch'ad amante crede!            |    |
| Credetti amar un cavalier più degno         |    |
| e 'l più bel che mai fosse, ed or m'aveggio |    |
| che la credenza mia non giunge al segno.    |    |
| Empia fortuna, or che mi pòi far peggio,    | 45 |
| rottemi le promesse di colui,               |    |
| senza cui, d'ogni mal preda, vaneggio?      |    |
| Io non spero giamai che, come fui           |    |
| vostra, conte, una volta, non sia sempre;   |    |
| così non foste voi, conte, d'altrui!        | 50 |
| Non so perché la vita non si stempre,       |    |
| non so com'or con voi ragioni e scriva,     |    |
| afflitta sì de l'amorose tempre.            |    |
| Ma, lassa, che dich'io? perché mi priva     |    |
| sì 'l duol del vero mio conoscimento,       | 55 |
| ch'io tema d'una fé tenace e viva?          |    |
| Non sète voi quel pieno d'ardimento,        |    |
| di senno e di valor, ch'a mille prove       |    |
| trovato ho fido cento volte e cento?        |    |
| Perché debb'io temer ch'essendo altrove,    | 60 |
| da me partito a pena, in voi sì tosto       |    |
| novo amor a' miei danni si rinove?          |    |
| Deh, dolce conte mio, per quelle e queste   |    |
| fra noi ore lietissime passate,             |    |
| ond'io mi piacqui e voi vi compiaceste,     | 65 |
| più lungamente omai non indugiate           |    |
| a scrivermi due versi solamente,            |    |
| se 'l mio diletto e la mia vita amate.      |    |

| Ché, non potendo veder voi presente,      |    |
|-------------------------------------------|----|
| il veder vostre carte darà certo          | 70 |
| qualche soccorso a l'affannata mente.     |    |
| Questo al mio grand'amor è picciol merto, |    |
| ma sarà nondimeno ampio ristoro           |    |
| al faticoso mio poggiar ed erto.          |    |
| Ben felice è lo stato di coloro,          | 75 |
| che per buona fortuna e destro fato       |    |
| han sempre presso il lor caro tesoro!     |    |
| Misera me, che m'è 'l mio ben vietato,    |    |
| allor che più bramava e più devea         |    |
| essergli caramente ognor a lato!          | 80 |
| La mia fortuna instabilmente rea          |    |
| mi vi diè tosto e tosto mi vi tolse,      |    |
| che maggior danno far non mi potea.       |    |
| Ma voi, se dentro il vostro cor s'accolse |    |
| giamai vera pietà di chi v'adora,         | 85 |
| di chi più voi, che la sua vita, volse,   |    |
| non fate, com'ho detto, più dimora        |    |
| di scrivermi e poi far tosto ritorno,     |    |
| se non volete comportar ch'io mora,       |    |
| come sto per morir di giorno in giorno.   | 90 |
|                                           |    |

## **CCXLIV**

| De le ricche, beate e chiare rive            |    |
|----------------------------------------------|----|
| d'Adria, di cortesia nido e d'Amore,         |    |
| ove sì dolce si soggiorna e vive,            |    |
| donna, avendo lontano il suo signore,        |    |
| quando il sol si diparte, e quando poi       | 5  |
| a noi rimena il matutino albore,             |    |
| per isfogar gli ardenti disir suoi,          |    |
| con queste voci lo sospira e chiama;         |    |
| voi, rive, che l'udite, ditel voi.           |    |
| Tu, che volando vai di rama in rama,         | 10 |
| consorte amata e fida tortorella,            |    |
| e sai quanto si tema e quanto s'ama,         |    |
| quando, volando in questa parte e 'n quella, |    |
| sei vicina al mio ben, mostragli aperto      |    |
| in note, ch'abbian voce di favella:          | 15 |
| digli quant'è 'l mio stato aspro ed incerto, |    |
| or che, lassa, da lui mi trovo lunge         |    |
| per ria fortuna mia e non per merto.         |    |
| E tu, che 'n cave e solitarie grotte,        |    |
| Eco, soggiorni, il suon de' miei lamenti     | 20 |
| rendi a l'orecchie sue con voci rotte.       |    |
| E voi, dolci aure ed amorosi venti,          |    |
| i miei sospir accolti in lunga schiera       |    |
| deh fate al signor mio tutti presenti.       |    |
| E voi, che lunga e dolce primavera           | 25 |
| serbate, ombrose selve, e sète spesso        |    |
| fido soggiorno a questa e a quella fèra,     |    |
| mostrate tutte al mio signore espresso       |    |
| che non pur i diletti mi son noia,           |    |
| ma la vita m'è morte anco senz'esso.         | 30 |
| Ei si portò, partendo, ogni mia gioia,       |    |
| e, se, tornando omai, non la rimena,         |    |
| per forza converrà tosto ch'io moia.         |    |

| ŏ |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
| ) |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ŏ |
|   |
|   |
|   |
|   |
| ) |
|   |
|   |
|   |
|   |
| õ |
|   |

## CCXLV

| Musa mia, che sì pronta e sì cortese                                 |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| a pianger fosti meco ed a cantare                                    |     |
| le mie gioie d'amor tutte, e l'offese,                               |     |
| in tempre oltra l'usato aspre ed amare                               |     |
| movi meco dolente e sbigottita                                       | 5   |
| con le sorelle a pianger e a gridare                                 | J   |
| in questa aspra ed amara dipartita,                                  |     |
| che per far me da me stessa partire                                  |     |
| hanno Fortuna e 'l mio signor ordita.                                |     |
| E, perché forse non potrem supplire                                  | 10  |
| noi soli a tanta doglia, in parte al pianto                          | 10  |
| queste rive e quest'onde fa' venire:                                 |     |
|                                                                      |     |
| onde, che meco si compiacquer tanto<br>de la cara presenza di colui, |     |
| ch'or lunge sospirando io chiamo e canto.                            | 15  |
|                                                                      | 13  |
| Questi, Amor, son gli usati frutti tui,                              |     |
| brevissimi diletti e lunghe doglie,                                  |     |
| ch'io provo, che tua serva sono e fui.                               |     |
| Ché, come toglie agli arbori le foglie                               | 90  |
| tosto l'autunno, così di tua mano,                                   | 20  |
| se si dona alcun ben, tosto si toglie.                               |     |
| Tu mi donasti, ed or mi tien lontano                                 |     |
| quanto ben tu puoi darmi, e quanto vede                              |     |
| di caro il sol, tornando a l'oceàno.                                 | 0.5 |
| E, bench'io sia sicura di sua fede,                                  | 25  |
| bench'io riposi in quanto m'ha promesso,                             |     |
| ne le dolci parole che mi diede,                                     |     |
| quando 'l disio m'assale, ch'è sì spesso,                            |     |
| non essendo qui meco chi l'appaga,                                   |     |
| la vita mia è un morir espresso.                                     | 30  |
| Donne, cui punge l'amorosa piaga,                                    |     |
| di lassar dipartir l'amato bene                                      |     |
| non sia alcuna di voi che sia vaga:                                  |     |

| perché son poi maggior assai le pene       |    |
|--------------------------------------------|----|
| di quel ch'altri si crede o che s'aspetta, | 35 |
| qualor l'amara disianza viene.             |    |
| Niuna cosa a noi piace o diletta,          |    |
| se non v'è quel che ne la fa piacere,      |    |
| quel ch'ogni nostra gioia fa perfetta.     |    |
| Io quel che voglio non posso volere,       | 40 |
| se quel ch'amo non ho presso o dintorno,   |    |
| quel che le noie mie torna in piacere.     |    |
| Tu, che fai ora a Lendenara giorno,        |    |
| almo mio sole, ed a me notte oscura,       |    |
| sole, a cui sempre col pensier ritorno,    | 45 |
| de l'alta fede mia sincera e pura          |    |
| tien'almen la memoria che si deve,         |    |
| che durerà fin che mia vita dura.          |    |
| E, se degna pietà ti move, in breve        |    |
| scrivi o vieni o manda, sì ch'io sia       | 50 |
| scema di cura dispietata e greve.          |    |
| Ché tanto durerà la vita mia,              |    |
| quant'io sarò sicura d'esser cara          |    |
| e d'esser presso a chi 'l mio cor desia,   |    |
| il mio cor, ch'ora alberga in Lendenara.   | 55 |
| -                                          |    |

## RIME VARIE

## **CCXLVI**

| Sacro re, che gli antichi e novi regi,       |    |
|----------------------------------------------|----|
| quanti sono o fur mai eccelsi e degni,       |    |
| per forza di valor propria e d'ingegni       |    |
| vinci, e te stesso e tutto 'l mondo fregi,   | 4  |
| ed a' più chiari spirti ed a' più egregi,    |    |
| a' più felici e più sublimi ingegni          |    |
| la via d'alzarsi al ciel, scrivendo, insegni |    |
| con la materia de' tuoi tanti pregi,         | 8  |
| volgi dal tron de la tua maestade            |    |
| sereno il ciglio, onde queti e governi       |    |
| popoli e regni, a la mia umiltade;           | 11 |
| ché, se tu aspiri a' miei disiri interni,    |    |
| spero, vil donna, a la futura etade          |    |
| far con tant'altri i tuoi gran fatti eterni. | 14 |

## **CCXLVII**

| Alma reina, eterno e vivo sole,           |    |
|-------------------------------------------|----|
| prodotta ad illustrar imperi e regni,     |    |
| e congiunta al maggior re, ch'oggi regni, |    |
| cara sì che con voi vuole e non vuole,    | 4  |
| date a l'ingegno mio rime e parole,       |    |
| onde possa adombrar con quai può segni    |    |
| quanto la vostra altezza e pregi degni    |    |
| il mondo tutto riverisce e cole.          | 8  |
| Lasciate ch'a la fama e agli scrittori,   |    |
| che parleran di voi sì chiaramente,       |    |
| io donna da lontan possa andar dietro;    | 11 |
| lasciate ch'io di sì famosi allori        |    |
| m'adorni il crin a la futura gente.       |    |
| Oh qual grazia mi fia, se questo impetro! | 14 |

## **CCXLVIII**

| Tu, che traesti dal natio paese          |    |
|------------------------------------------|----|
| le nostre muse tutte ed Elicona          |    |
| là dove regge il Rodano e la Sona        |    |
| il maggior re che viva e 'l più cortese; | 4  |
| ed or con voi son tutte ad una intese    |    |
| insieme col gran figlio di Latona        |    |
| a celebrar quella real corona,           |    |
| e le sue tante e gloriose imprese,       | 8  |
| chiaro Alamanni, io vorrei ben anch'io   |    |
| venir in parte di cotanto onore,         |    |
| e lodar lui con voi e poi voi anco;      | 11 |
| ma s'oppone a l'immenso mio disio        |    |
| l'esser io, donna e vil, preda d'Amore.  |    |
| Lo spirto è pronto, ma lo stil è stanco. | 14 |

## CCXLIX

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
| 14 |
|    |

## CCL

| Voi n'andaste, signor, senza me dove      |    |
|-------------------------------------------|----|
| il gran troian fermò le schiere erranti,  |    |
| ov'io nacqui, ove luce vidi innanti       |    |
| dolce sì, che lo star mi spiace altrove.  | 4  |
| Ivi vedrete vaghe feste e nove,           |    |
| schiere di donne e di cortesi amanti,     |    |
| tanti, che ad onorar vengono, e tanti,    |    |
| un de li dèi più cari al vero Giove.      | 8  |
| Ed io, rimasa qui dov'Adria regna,        |    |
| seguo pur voi e 'l mio natio paese        |    |
| col pensier, ché non è chi lo ritegna.    | 11 |
| Venir col resto il mio signor contese;    |    |
| ché, senza ordine suo, ch'io vada o vegna |    |
| non vuol Amor, poi che di lui m'accese.   | 14 |
|                                           |    |

# CCLI

| Mentre, chiaro signor, per voi s'attende     |    |
|----------------------------------------------|----|
| a poggiar nel camin ch'al ciel vi mena       |    |
| per via di lingue e di scienzie e vena,      |    |
| che 'l vostro nome in tutto il mondo stende, | 4  |
| io, donna e vil, cui desir egual prende,     |    |
| e l'acque di Castalia ho viste a pena,       |    |
| vorrei venirvi dietro, e non ho lena,        |    |
| ché la bassezza mia tant'opra offende.       | 8  |
| Però mi resto, e di lontan sospiro           |    |
| i nobil frutti de l'ingegno vostro,          |    |
| che con tant'altri già tant'anni ammiro.     | 11 |
| Quei son la vera porpora e 'l ver'ostro,     |    |
| gli archi e le statue, se ben dritto miro,   |    |
| che rendon chiaro e caro il secol nostro.    | 14 |

## CCLII

| Se voi non foste a maggior cose vòlto,     |    |
|--------------------------------------------|----|
| onde 'l vostro splendor, Venier, sormonte, |    |
| avendo sì gran stil, rime sì pronte,       |    |
| e de' lacci d'Amore essendo sciolto,       | 4  |
| vi pregherei che 'l valor e 'l bel volto   |    |
| e l'altre grazie del mio chiaro conte      |    |
| a la futura età faceste cònte,             |    |
| poi che 'l poterlo fare a me è tolto;      | 8  |
| e faceste ancor cònto il foco mio          |    |
| e la mia fede oltra ogni fede ardente,     |    |
| degna d'eterna vita, e non d'oblio.        | 11 |
| Ma, poi degno rispetto nol consente,       |    |
| vedrò, tal qual io sono, adombrarn'io      |    |
| una minima parte solamente.                | 14 |
|                                            |    |

## **CCLIII**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## **CCLIV**

| Zanni, quel chiaro e quel felice ingegno,     |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che splende in voi, e quel sommo valore,      |    |
| di cui non ha, per quel che s'ode fuore,      |    |
| Adria più ricco e più leggiadro pegno,        | 4  |
| io quanto posso umìle a inchinar vegno,       |    |
| serva di cortesia, serva d'Amore,             |    |
| dogliosa sol che in così santo ardore         |    |
| non van le forze del disir al segno,          | 8  |
| perché, a ridir per via di rime a pieno       |    |
| quanto io v'onoro e quanto è 'l vostro merto, |    |
| ogn'altro stil, che 'l vostro, verria meno.   | 11 |
| Voi sol col passo saldo e passo certo         |    |
| in questo d'Adria e fortunato seno            |    |
| salite al monte faticoso ed erto.             | 14 |

## CCLV

| Conte, quel vivo ed onorato raggio,            |    |
|------------------------------------------------|----|
| che splende fuor del vostro chiaro ingegno     |    |
| per via di rime, ed è già giunto a segno,      |    |
| che o l'ha con pochi, o non ha alcun paraggio, | 4  |
| è frutto sol del vostro santo e saggio         |    |
| petto, d'ogni virtù nido e sostegno;           |    |
| ch'io per me propria, se a stimarmi vegno,     |    |
| non pur per darne altrui, lume non aggio.      | 8  |
| E, se talvolta vo spiegando in carte           |    |
| oscure e basse qualche mio martire,            |    |
| Amor, che me lo dà, dammi anche l'arte.        | 11 |
| Voi per voi sol potete al ciel salire,         |    |
| cigno gentil, sì ch'altri non v'ha parte:      |    |
| così potess'io il vostro vol seguire!          | 14 |
|                                                |    |

### CCLVI

| Quel lume, che 'l mar d'Adria empie ed avampa |    |
|-----------------------------------------------|----|
| di sì bei frutti e di sì degni effetti,       |    |
| che natura ed Amor, conte, in voi stampa,     |    |
| è lume proprio de la vostra lampa,            |    |
| e frutti de' vostr'alti e bei concetti,       | 5  |
| e non reflesso degli oscuri obietti           |    |
| di me misera, afflitta e lassa Stampa.        |    |
| E, se vostra infinita caritade                |    |
| me bassa e grave di terreno peso              |    |
| di così rare lode empie ed ingombra,          | 10 |
| alfin ritorna in voi la chiaritade,           |    |
| che di nessuna indegnità ripreso,             |    |
| fate sparir la lode altrui qual ombra.        |    |

## **CCLVII**

| O inaudita e rara cortesia,              |    |
|------------------------------------------|----|
| donar i pregi del suo proprio onore      |    |
| ad una donna umìl, che 'l proprio core,  |    |
| non pur altro, non ha che di lei sia!    | 4  |
| Ben v'avea fra tutti altri alzato pria   |    |
| a chiaro segno il vostro alto valore,    |    |
| senza nova cercar gloria e splendore     |    |
| per questa disusata e rara via;          | 8  |
| sì che non resti modo alcuno in terra,   |    |
| ond'uom possa poggiar per farsi chiaro,  |    |
| non cerco da l'illustre Vinciguerra.     | 11 |
| O spirto, in mille guise eccelso e raro, |    |
| qual vena d'eloquenzia petto serra,      |    |
| che possa gir a le tue lodi a paro?      | 14 |
|                                          |    |

## **CCLVIII**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## **CCLIX**

| Se quanta acqua ha Castalia ed Elicona  |    |
|-----------------------------------------|----|
| beveste tutta e sì felicemente,         |    |
| chiaro signor, che poi le vene spente   |    |
| restasser secche ad ogn'altra persona,  | 4  |
| come poss'io, quando desio mi sprona    |    |
| a dir di voi sì caldo e sì sovente,     |    |
| sperar di pur adombrar solamente        |    |
| quanto di voi si stima e si ragiona?    | 8  |
| Anzi, perché non pur i versi miei       |    |
| non posson dir quant'io v'onoro e còlo, |    |
| ma mille Lini meco e mille Orfei        | 11 |
| o voi dite di voi, o di me solo         |    |
| sappia il mondo ch'io vòlsi e non potei |    |
| alzarmi pigra a sì gradito volo.        | 14 |
|                                         |    |

## CCLX

| Io vorrei ben, Molin (ma non ho l'ale     |    |
|-------------------------------------------|----|
| da prender tanto e sì gradito volo),      |    |
| portar, scrivendo, a l'uno e l'altro polo |    |
| l'alta cagion del mio foco immortale;     | 4  |
| ché l'opra e la materia è tanta e tale,   |    |
| ed io son sì dal mal vinta e dal duolo,   |    |
| che a ciò non basto, e voi bastate solo,  |    |
| od altrui stile al vostro stile eguale.   | 8  |
| Voi far fiorir potete esternamente        |    |
| il colle ch'amo; voi farlo, lodando,      |    |
| novo Parnaso a la futura gente.           | 11 |
| Io vo ben ciò talor meco provando,        |    |
| quando mi detta il mio desir ardente;     |    |
| ma forse scemo sue lode cantando.         | 14 |

## **CCLXI**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

## **CCLXII**

| Voi, che fate sonar da Battro a Tile,       |    |
|---------------------------------------------|----|
| onde il sol viene a noi, onde si parte,     |    |
| quel chiaro stil, che 'l cielo vi comparte, |    |
| che può d'orrido verno far aprile,          | 4  |
| o a soggetto men basso e men vile           |    |
| le vostre rime, in tutto 'l mondo sparte,   |    |
| rivolgete o pregate Amor ex parte           |    |
| che faccia me a voi non dissimìle;          | 8  |
| sì che, qual sono i vostri versi gai,       |    |
| sia egual la materia, e regni e viva        |    |
| quanto il sol gira, e quanto ne sperai.     | 11 |
| Ché, s'ella è di valor in tutto priva       |    |
| e quei sì chiari, indegna opra dirai,       |    |
| d'Adria felice ed onorata riva.             | 14 |

## **CCLXIII**

| Dotto, saggio, gentil, chiaro Bonetto,       |    |
|----------------------------------------------|----|
| la cui bontà il bel nome ancor pareggia,     |    |
| e l'alta cortesia, che signoreggia           |    |
| il nobil cor, ch'a ogniun vi rende accetto,  | 4  |
| saper bramo io dal vostro almo intelletto,   |    |
| che le cose segrete in Dio vagheggia         |    |
| quale è più, il danno o l'util che si veggia |    |
| il mondo trar da l'amoroso affetto.          | 8  |
| Ditemi ancor perché fu Amor dipinto          |    |
| già dagli antichi, e da' moderni ancora      |    |
| si pinge faretrato, ignudo e cieco.          | 11 |
| Questo dubbio da voi mi sia distinto,        |    |
| che nel mio cor gran tempo già dimora,       |    |
| mercé de l'ignoranzia ch'è ognor meco.       | 14 |
| g g                                          |    |

### **CCLXIV**

| È sì gradito e sì dolce l'obietto             |    |
|-----------------------------------------------|----|
| del mio foco, signor, e tanto e tale,         |    |
| che di soffrir ardendo non mi cale            |    |
| ogni acerbo martìr, ogni dispetto.            | 4  |
| Duolmi sol ch'io non sia degno ricetto        |    |
| di tanto bene e a tanta fiamma eguale,        |    |
| e che 'l mio stil sia infermo, stanco e frale |    |
| a portar l'opra, ove giunge il concetto.      | 8  |
| E sopra tutto duolmi che la ria               |    |
| mia fortuna s'ingegna sì sovente              |    |
| a dilungar da me la gloria mia.               | 11 |
| Che mi giova, signor, che fra la gente,       |    |
| illustre, come dite, e chiara io sia,         |    |
| se dentro l'alma mia gioia non sente?         | 14 |
|                                               |    |

### CCLXV

| Il gran terror de le nimiche squadre,       |    |
|---------------------------------------------|----|
| che sotto il più felice imperadore          |    |
| frenò sì spesso il tedesco furore,          |    |
| fatto ribelle a la sua santa madre,         | 4  |
| come hai potuto tu, celeste Padre,          |    |
| veder degli anni suoi nel più bel fiore,    |    |
| fra donne imbelli, empia mercé d'Amore,     |    |
| cader per man servili, indegne et adre?     | 8  |
| Marte il suo bellicoso orrido carme         |    |
| cangi in sospiri omai, e con lui chiuda     |    |
| sotterra i suoi trofei, l'insegne e l'arme; | 11 |
| o d'esse almen la bella amica ignuda        |    |
| Venere sua, come più degna, n'arme,         |    |
| poi ch'ella è più di lui sanguigna e cruda. | 14 |
|                                             |    |

### CCLXVI

| Se da' vostr'occhi, da l'avorio ed ostro,    |    |
|----------------------------------------------|----|
| ond'Amor manda fuor faci e quadrella,        |    |
| se dai tesor de l'anima, ch'ancella          |    |
| nacque d'alto valor nel divin chiostro,      | 4  |
| ciò ch'io scrissi e cantai mi fu dimostro,   |    |
| per lor d'ogn'atto vil tornai rubella,       |    |
| e, se mercé di quelle e mercé d'ella,        |    |
| col tempo avaro e con gl'ingegni giostro,    | 8  |
| a voi deve ogni lingua dotta e chiara        |    |
| rendervi lode, poi che 'n voi s'accoglie     |    |
| virtù, che 'l fosco mio sgombra e rischiara. | 11 |
| A voi de' morte, che tutt'apre e scioglie,   |    |
| non esser come agli altri empia ed amara,    |    |
| e 'l mondo ornarvi il crin di doppie foglie. | 14 |

### **CCLXVII**

| <ul> <li>Grazie, che fate il ciel fresco e sereno,</li> </ul> |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| quando v'aggrada, e tu, che l'innamori,                       |    |
| sacratissima madre degli Amori,                               |    |
| al cui bel raggio ogn'altra ombra vien meno,                  | 4  |
| spargete con cortese e largo seno                             |    |
| nembo odorato di grazie e di fiori                            |    |
| sopra questi chiarissimi pastori,                             |    |
| che me di gioia et Adria han d'onor pieno;                    | 8  |
| sì che non turbi il lor felice stato                          |    |
| fortuna avversa o torbida procella,                           |    |
| e sia sempre, come or, dolce e beato. –                       | 11 |
| Tal pregando Anassilla, pastorella                            |    |
| d'ardente zelo e 'l cor caldo e 'nfiammato,                   |    |
| le Grazie udîrla e la più chiara stella.                      | 14 |
|                                                               |    |

### **CCLXVIII**

| A voi sian Febo e le sorelle amiche,       |    |
|--------------------------------------------|----|
| schiera gentil, che col vivace ingegno,    |    |
| con l'arte e con lo stil giungete a segno, |    |
| ove non giunser le memorie antiche.        | 4  |
| Voi le più gravi cure e le nimiche         |    |
| voglie acquetate, voi l'ira e lo sdegno;   |    |
| voi sète dolce altrui triegua e ritegno    |    |
| ne le lunghe, penose, aspre fatiche.       | 8  |
| Io de la interna mia cura e vivace,        |    |
| fin ch'è durato il vostro dolce dire,      |    |
| ho, la vostra mercé, trovato pace.         | 11 |
| Così piaccia ad Amor di stabilire          |    |
| questa mia breve gioia; e chi mi sface     |    |
| tenga mai sempre queto il mio disire.      | 14 |

### CCLXIX

| Amica, dolce ed onorata schiera,         |    |
|------------------------------------------|----|
| schiera di cortesia e d'onestade,        |    |
| soggiorno di valore e di beltade,        |    |
| di diporti e di grazie madre vera,       | 4  |
| io prego Amor e 'l ciel ch'unita, intera |    |
| ti conservi in felice e lunga etade,     |    |
| e questi giochi e questa libertade       |    |
| veggan tardi, o non mai, l'ultima sera.  | 8  |
| Cosa non possa mai perversa e ria        |    |
| turbar per tempo alcun o disunire        |    |
| così dolce e gradita compagnia.          | 11 |
| A me si dia per grazia di gioire         |    |
| con lei molt'anni e con la fiamma mia,   |    |
| che sovra il ciel mi fa superba gire.    | 14 |
|                                          |    |

### CCLXX

| Rivolgete la lingua e le parole             |    |
|---------------------------------------------|----|
| a dir di cosa più degna e più chiara        |    |
| che non sono io, schiera onorata e cara,    |    |
| onde tanto Elicona s'orna e còle.           | 4  |
| Come la luna il lume suo dal sole           |    |
| prende, onde poi la notte apre e rischiara, |    |
| io, cui natura è stata in tutto avara,      |    |
| splendo quanto il mio sol permette e vuole. | 8  |
| A lui dunque si de' tutta la lode,          |    |
| perché, s'ei non mi dà del suo vigore,      |    |
| non è chi mova la mia lingua e snode.       | 11 |
| La mia vita in lui vive ed in me more,      |    |
| di lui sol parla, pensa, scrive et ode.     |    |
| Oh pur mi serbi in questo stato Amore!      | 14 |

### **CCLXXI**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### **CCLXXII**

| Deh, perché non poss'io, qual debbo e quale |    |
|---------------------------------------------|----|
| voi m'imponeste, al mio stil porre i vanni, |    |
| sì che 'l vostro bel nome, dagli inganni    |    |
| del tempo tolto, al ciel spiegasse l'ale,   | 4  |
| coppia onorata, a cui null'altra eguale     |    |
| si vede, o vedrà mai dopo mill'anni,        |    |
| per virtute e valor salita a' scanni,       |    |
| ove raro o non mai si salse o sale?         | 8  |
| Felice Serravalle, a cui per sorte          |    |
| si diede l'esser retta e governata          |    |
| da sì gran donna e sì degno consorte!       | 11 |
| Felicissima me, se fosse nata               |    |
| o con voi prima, o con voi fin a morte      |    |
| vivesse questa vita che m'è data!           | 14 |

### **CCLXXIII**

| Perché Fortuna, avversa a' miei disiri,    |    |
|--------------------------------------------|----|
| quasi smarrita e stanca navicella          |    |
| da lunga combattuta e ria procella,        |    |
| come a lei piace mi rivolva e giri,        | 4  |
| e meco più ad or ad or s'adiri,            |    |
| e mi percuota in questa parte e 'n quella, |    |
| né lassi l'empia e di pietà rubella        |    |
| che da' suoi colpi il cor punto respiri,   | 8  |
| io pur, Balbi, nel mal mi riconforto,      |    |
| poi che ho le vostre ornate rime amiche,   |    |
| onde malgrado suo vivrò mill'anni.         | 11 |
| Queste a la speme mia mostrano il porto,   |    |
| queste contra de l'aure aspre e nemiche    |    |
| saran dolce ristoro de' miei danni.        | 14 |
|                                            |    |

### **CCLXXIV**

| Anima, che secura sei passata              |    |
|--------------------------------------------|----|
| per questo procelloso mar, per questa      |    |
| vita mortal senza provar tempesta,         |    |
| dagli onori e dal volgo allontanata,       | 4  |
| ed or con quella angelica brigata          |    |
| ti vivi vita eterna in gioia e 'n festa,   |    |
| lassata qui tutta confusa e mesta          |    |
| la gioventù da te retta e guidata,         | 8  |
| pianga il tuo dipartir, la lontananza      |    |
| del buon Socrate suo celeste e santo       |    |
| tutta Italia e tutta Adria in ogni stanza; | 11 |
| ed io per me, se non che mi fa tanto       |    |
| pianger Amor per lui, che non m'avanza,    |    |
| colmerei l'urna tua col mio gran pianto.   | 14 |

### CCLXXV

| Qual a pieno potrà mai prosa o rima          |    |
|----------------------------------------------|----|
| la vostra cortesia lodar e l'arte,           |    |
| quella, ch'a me di lode dà tal parte,        |    |
| questa, ch'orna ed illustra il nostro clima? | 4  |
| Voi sète sol, signor, se 'l ver si stima,    |    |
| cui altri non pareggia; in voi ha sparte     |    |
| le grazie il ciel, ch'altrove non comparte   |    |
| in questa nostra etade o ne la prima.        | 8  |
| Voi sète il Sol, ch'ogn'altra luce avanza;   |    |
| da voi si prende qualitate e lume            |    |
| e tutto quel di ben, che splende in nui.     | 11 |
| Felice me, poi c'ho trovato stanza           |    |
| ne la vostra memoria, per costume            |    |
| usa a far viver dopo morte altrui.           | 14 |
|                                              |    |

### **CCLXXVI**

### CCLXXVII

| Porgi man, Febo, a l'erbe, e con quell'arte, |    |
|----------------------------------------------|----|
| che suol render altrui salute e vita,        |    |
| il mio buon Emo e 'l Tiepol nostro aita,     |    |
| due che tengon di noi la miglior parte;      | 4  |
| e l'empia febre e le reliquie sparte,        |    |
| onde han la faccia pallida e smarrita,       |    |
| sia da lor, tua mercé, tosto bandita,        |    |
| se disii presso noi famoso farte.            | 8  |
| Sì vedrai poi d'incensi e d'odor vari        |    |
| e di votive tavole e di segni                |    |
| carco il tuo tempio e' tuoi sacrati altari;  | 11 |
| et udrai mille e mille chiari ingegni        |    |
| dir le tue lode e i fatti egregi e chiari,   |    |
| onde fra gli altri dèi lodato regni.         | 14 |

### **CCLXXVIII**

| Ninfe, che d'Adria i più riposti guadi         |    |
|------------------------------------------------|----|
| sacre abitate, e tu, dea degli Amori,          |    |
| che da quest'acque prima uscisti fuori,        |    |
| care sì che 'l tuo Cipro men t'aggradi,        | 4  |
| a' modi adorni a meraviglia e radi,            |    |
| a la maggior beltà ch'oggi s'onori,            |    |
| al soggetto più degno di scrittori,            |    |
| pur che sia stil ch'a sì gran segno vadi,      | 8  |
| a la Barozza, a cui nulla è seconda,           |    |
| dei più ricchi tesor, che 'l mar vostro aggia, |    |
| ornate il crin e l'aurea treccia bionda.       | 11 |
| E lungo questa erbosa e chiara spiaggia        |    |
| canti l'una di voi, l'altra risponda,          |    |
| la vostra donna bella, onesta e saggia.        | 14 |

### **CCLXXIX**

| Felice cavalier e fortunato,                              |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| a cui toccò fra tutti gli altri in sorte,                 |    |
| aver sì bella e sì nobil consorte,                        |    |
| e di sì chiaro ingegno e sì pregiato,                     | 4  |
| voi potete obliar, standole a lato,                       |    |
| i gravi assalti di fortuna e morte,                       |    |
| perch'ella può con le due fide scorte                     |    |
| render tranquillo il ciel fosco e turbato.                | 8  |
| Coppia gentil, dopo mill'anni e mille                     |    |
| de' vostri veri pregi e vero onore                        |    |
| splenderanno fra noi chiare faville.                      | 11 |
| Ed ancor fia chi dica pien d'ardore:                      |    |
| <ul> <li>Alme felici, poi che 'l ciel sortille</li> </ul> |    |
| a sì bel nodo ed a sì santo ardore!                       | 14 |
|                                                           |    |

### CCLXXX

| Le virtù vostre e quel cortese affetto,     |    |
|---------------------------------------------|----|
| che mostrate, Guiscardo, avermi a parte,    |    |
| e quel vergar de l'onorate carte            |    |
| in lode mia sì chiaro e sì perfetto,        | 4  |
| hanno tanto poter dentro al mio petto,      |    |
| che con quanto si può mai studio od arte    |    |
| io son vòlta ad amarte ed onorarte,         |    |
| quasi di vero onor nido e ricetto.          | 8  |
| Ma con quel sol e non altro disio,          |    |
| che prescrive onestate, e che conviensi     |    |
| al voler vostro ed a lo stato mio;          | 11 |
| perché l'amar con questi frali sensi        |    |
| è amor breve; e spesse volte è rio,         |    |
| ché n'ancide la strada, ond'al ciel viensi. | 14 |

### **CCLXXXI**

| Quel, che con tanta e sì larga misura     |    |
|-------------------------------------------|----|
| felice ingegno il nostro alto Fattore     |    |
| vi diè, Guiscardo, e quel raro valore,    |    |
| che de' più chiari il vivo raggio oscura, | 4  |
| quel vago stil, quella cortese cura,      |    |
| che a lodarmi sì v'infiamma il core,      |    |
| non per mio merto, a tanta opra minore,   |    |
| ma per mia rara e mia sola ventura,       | 8  |
| e sopra tutto quello amor, che tanto      |    |
| mostrate avermi, che l'amato move,        |    |
| e fa uno il voler quando è diviso,        | 11 |
| son cagion che v'onori ed ami, quanto     |    |
| può donna chiaro ingegno, stile e viso;   |    |
| però quanto onestà detti ed approve.      | 14 |
|                                           |    |

### **CCLXXXII**

| Quel gentil seme di virtute ardente,        |    |
|---------------------------------------------|----|
| che germogliar nel vostro ingegno intende   |    |
| fin da' primi anni, ed or tal frutto rende, |    |
| che n'è pieno Adria omai tutto, e lo sente, | 4  |
| con quel disio, che sì fervidamente         |    |
| spiegate in carte, che di me vi prende,     |    |
| sì viva fiamma nel mio cor accende,         |    |
| ch'a la vostra è minor o poco o niente.     | 8  |
| È ben ver ch'l disio, con ch'amo voi,       |    |
| è tutto d'onestà pieno e d'amore,           |    |
| perch'altramente non convien tra noi.       | 11 |
| Appagate di questo il vostro core,          |    |
| spirto gentil, e fate noto poi              |    |
| ne' vostri versi questo santo ardore.       | 14 |

### **CCLXXXIII**

| S'io non avessi al cor già fatto un callo   |    |
|---------------------------------------------|----|
| e patteggiato dentro col pensiero           |    |
| non dar più luogo al despietato arciero,    |    |
| mal trattata da lui quanto egli sallo;      | 4  |
| di farmi entrar ne l'amoroso ballo          |    |
| novamente, e più crudo che 'l primiero,     |    |
| per farmi uscir dal mio preso sentiero,     |    |
| e commetter del primo un maggior fallo,     | 8  |
| avrian forza i vostr'occhi e quel cortese   |    |
| atto e tante altre grazie e la beltade,     |    |
| onde natura a farsi onor intese.            | 11 |
| Ma, per aver di me giusta pietade,          |    |
| tanto ho di voi, non più, le voglie accese, |    |
| quanto permette onor et onestade.           | 14 |
|                                             |    |

### **CCLXXXIV**

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# CCLXXXV

| Mentre al cielo il pastor d'alma beltate                  |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Coridon alza l'una e l'altra Stampa,                      |    |
| e mentre l'una e l'altra arde ed avvampa                  |    |
| di far lui chiaro a questa nostra etate,                  | 4  |
| in note di vivace amor formate,                           |    |
| d'amor, che solo in gentil cor s'accampa,                 |    |
| dice Anassilla al sol volta, che scampa                   |    |
| le forze avendo a più poter legate:                       | 8  |
| <ul> <li>Deh, perché stil, vaghezza ed armonia</li> </ul> |    |
| d'alzar lui non ho io, rime e concento,                   |    |
| a segno ove pastor mai non è stato?                       | 11 |
| Perché a voglia sì santa e così pia                       |    |
| non risponde il poter, che in un momento                  |    |
| faria lo stato mio chiaro e beato?                        | 14 |
|                                                           |    |

### CCLXXXVI

| Qual è fresc'aura, a l'estiv'ora ardente,   |    |
|---------------------------------------------|----|
| a la stanca e sudata pastorella,            |    |
| qual è a chi dorme in riva erbosa e bella   |    |
| il mormorar d'un bel cristal corrente,      | 4  |
| qual di sol raggio in bel prato ridente     |    |
| a fior che langue a la stagion novella,     |    |
| qual certo porto a dubbia navicella,        |    |
| ch'esce fuor di tempesta aspra e repente;   | 8  |
| tal fu il vostro apparir gradito tanto,     |    |
| Priuli nostro, a nostre luci meste,         |    |
| e le rime ch'agli altri han tolto il vanto. | 11 |
| Quell'a noi stesse ne fu caro, e queste,    |    |
| dopo il dipor del terren vostro manto,      |    |
| ne faran chiare ovunque amor si deste.      | 14 |

### **CCLXXXVII**

| Chiunque a fama gloriosa intende             |    |
|----------------------------------------------|----|
| per via di chiaro stil, d'alto intelletto,   |    |
| talor basso e vilissimo soggetto,            |    |
| per essaltarlo poetando, prende.             | 4  |
| Omero, che per tutto fama stende,            |    |
| alzò cantando un animal negletto;            |    |
| e Virgilio, la lingua saggio e 'l petto,     |    |
| de la zanzala, al ciel, scrivendo, ascende.  | 8  |
| Tal di noi, basso tema, fate vui,            |    |
| che 'l nostro nome, indegno ch'uom riguardi, |    |
| alzate sì che non fia mai che moia.          | 11 |
| A voi, Priuli saggio, ceda lui,              |    |
| che Mantov'orna e i bei campi lombardi,      |    |
| e chi cantò Micena insieme a Troia.          | 14 |

### **CCLXXXVIII**

| Cercando novi versi e nove rime                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| per poter far le lodi vostre cònte,                           |    |
| Apollo, sceso giù dal sacro monte,                            |    |
| l'orecchie mi tirò ne l'ore prime.                            | 4  |
| <ul> <li>Altro ingegno, altro stile ed altre lime,</li> </ul> |    |
| - mi disse - o d'eloquenzia un maggior fonte                  |    |
| ti converrebbe a poter stare a fronte                         |    |
| con soggetto sì degno e sì sublime.                           | 8  |
| Un mar, che non ha fine e non ha fondo,                       |    |
| cerchi solcar, cercando di lodare                             |    |
| il riverendo a null'altro secondo.                            | 11 |
| A tutt'altri le stelle fûro avare,                            |    |
| quando mandâr sì chiaro spirto al mondo,                      |    |
| a cui han dato ciò che si può dare.                           | 14 |
|                                                               |    |

### **CCLXXXIX**

| Soranzo, de l'imenso valor vostro          |    |
|--------------------------------------------|----|
| e de l'alte virtù tante e sì nove          |    |
| raggio sì vivo e sì possente move          |    |
| e di sì chiaro lume il secol nostro,       | 4  |
| che, volend'io vergar carta ed inchiostro, |    |
| sì come son or qui, sien note altrove,     |    |
| la grandezza de l'opra mi rimove,          |    |
| e ritarda lo stil quel che m'è mostro,     | 8  |
| io vinco ben tutt'altre di disio           |    |
| in amarvi e onorarvi come deggio;          |    |
| ma l'opra è tal, che vince il poter mio.   | 11 |
| Onde maggior virtute a chi può chieggio    |    |
| da pagar tanto e sì devuto fio,            |    |
| o vo' tacer di voi per non far peggio.     | 14 |

# CCXC

| Questo felice e glorioso tempio            |    |
|--------------------------------------------|----|
| de la più chiara dea ch'oggi s'onori,      |    |
| poi ch'io non ho condegni incensi e fiori, |    |
| (colpa del duro mio destino ed empio)      | 4  |
| dietro a voi, che di morte fate scempio,   |    |
| fra i più famosi e più saggi scrittori,    |    |
| dotti figli d'Esperia, almi pastori,       |    |
| di queste basse rime adorno ed empio.      | 8  |
| Ché, se m'avesse il cielo alzata dove      |    |
| alzato ha lei, alzato ha 'l vostro stile,  |    |
| o me lodata, o paghi e' disir miei!        | 11 |
| Voi dunque in rime disusate e nove         |    |
| fate udir il suo nome a Battro e Tile,     |    |
| e tutto quel ch'io vòlsi e non potei.      | 14 |

### CCXCI

| Signor, s'a quei lodati e chiari segni      |    |
|---------------------------------------------|----|
| il vostro ingegno, i vostri studi e l'arte  |    |
| v'hanno alzato, e 'l vergar di tante carte, |    |
| a' quai s'alzâro i più chiari e più degni,  | 4  |
| come poss'io, come i maggiori ingegni,      |    |
| entrando in tanto mar con poche sarte,      |    |
| quanto si vuol, quanto si de' lodarte,      |    |
| sì che di nostro dir tu non ti sdegni?      | 8  |
| Certo il disire e debito mi sprona,         |    |
| e via più la vostr'alta cortesia,           |    |
| che talvolta di me pensa e ragiona.         | 11 |
| Ma l'opra è tal, tal è la penna mia,        |    |
| tal di voi parla e sente ogni persona,      |    |
| che, credend'io d'alzar, v'abbasseria.      | 14 |

### CCXCII

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CCXCIII

| S'una sola eccellenzia suol far chiaro   |    |
|------------------------------------------|----|
| chi la possede, e voi n'avete mille,     |    |
| gradito cavalier, quai voci o squille    |    |
| potran mai gire a' vostri merti a paro?  | 4  |
| Voi ne l'età più verde con quel raro     |    |
| giudicio restingueste le faville         |    |
| d'Inghilterra e di Francia, ove sopille  |    |
| non puoté alcun di quanti unqua provâro. | 8  |
| Voi di grandezza, voi di cortesia,       |    |
| voi di presenzia, voi di nobiltate       |    |
| v'alzate a segno, ov'altri non fu pria.  | 11 |
| Cantin di voi le penne più lodate;       |    |
| che io, quanto potrà la penna mia,       |    |
| vi farò chiaro a la futura etate.        | 14 |
|                                          |    |

### **CCXCIV**

| Mille fiate a voi volgo la mente,        |    |
|------------------------------------------|----|
| per lodarvi, Fortunio, quanto deggio,    |    |
| quanto lodarvi e riverirvi io veggio     |    |
| da la più dotta e la più chiara gente;   | 4  |
| ma da l'opra lo stil vinto si sente,     |    |
| con cui sì male i vostri onor pareggio;  |    |
| onde muta rimango, ed al ciel chieggio   |    |
| o maggior vena o desir meno ardente.     | 8  |
| Io dirò ben che, qualunque io mi sia     |    |
| per via di stile, io son vostra mercede, |    |
| che mi mostraste sì spesso la via;       | 11 |
| perché 'l far poi del valor vostro fede  |    |
| è opra d'altra penna che la mia,         |    |
| e 'l mondo per se stesso se lo vede.     | 14 |

### CCXCV

| Signor, che per sì rara cortesia          |    |
|-------------------------------------------|----|
| con rime degne di futura etate            |    |
| sì dolcemente cantate e lodate            |    |
| l'alto mio colle, l'alta fiamma mia,      | 4  |
| io priego Amor che, se spietata e ria     |    |
| vi fu giamai la donna che ora amate,      |    |
| ferendo lei di quadrella indorate,        |    |
| la renda a' desir vostri molle e pia.     | 8  |
| E prego voi che 'l vostro chiaro stile,   |    |
| lasciato me suggetto senza frutto,        |    |
| si volga al signor mio chiaro e gentile;  | 11 |
| o per me son quasi un terreno asciutto,   |    |
| sono una pianta abbandonata e vile,       |    |
| colta da lui, e suo è 'l pregio in tutto. | 14 |
|                                           |    |

### CCXCVI

| Non aspettò giamai focoso amante        |    |
|-----------------------------------------|----|
| la disiata e la bramata vista           |    |
| di quel, per cui versò lagrime tante;   |    |
| non aspettò giamai anima trista,        |    |
| e distinata nel profondo abisso,        | 5  |
| la faccia del Signor di gloria mista;   |    |
| non aspettò giamai servo, ch'affisso    |    |
| fosse a dura ed acerba servitute,       |    |
| a la sua libertà 'l termine prefisso;   |    |
| non disiò giamai la giovintute          | 10 |
| cara e gioiosa un uom già carco d'anni, |    |
| in cui tutte le forze son perdute;      |    |
| non disiò giamai d'uscir d'affanni      |    |
| un, cui fortuna aversa afflige e preme, |    |
| carco e gravato d'infiniti danni;       | 15 |
| non aspettò giamai un uom, che teme     |    |
| vicin a morte, la sua sanitate,         |    |
| di cui era già giunto a l'ore estreme;  |    |
| non aspettò giamai le luci amate        |    |
| di dilettoso caro e dolce figlio        | 20 |
| benigna madre e carca di pietate;       |    |
| non aspettò giamai di gran periglio     |    |
| sì disiosa uscir nave, a cui l'onde     |    |
| e nemica tempesta dier di piglio;       |    |
| quant'io le carte tue care e gioconde,  | 25 |
| Mirtilla mia, Mirtilla, a le cui voglie |    |
| ogni mia voglia, ogni disir risponde;   |    |
| Mirtilla mia, con la qual mi si toglie  |    |
| ogni mia gioia ed ogni mio diletto,     |    |
| restando preda di perpetue doglie;      | 30 |
| col cui leggiadro e grazioso aspetto    |    |
| mi si rende ogni bene, ogni piacere     |    |
| dolce, amoroso, caro, alto ed eletto.   |    |

| Ché, non potendo te propria vedere,        |    |
|--------------------------------------------|----|
| veder i frutti del tuo vago ingegno        | 35 |
| è quanto di conforto io posso avere.       |    |
| Però, tosto ch'io vidi il caro pegno       |    |
| de l'amor tuo, ver' me, l'amiche carte,    |    |
| de la memoria tua perpetuo segno,          |    |
| quel piacer, che può dar a parte a parte   | 40 |
| cosa dolce e gradita, ho sentit'io,        |    |
| sì ch'a gran pena io lo potrei contarte.   |    |
| Quel c'ha turbato alquanto il gioir mio,   |    |
| è stato entr'esse il legger e 'l vedere    |    |
| cosa tutta contraria al mio disio,         | 45 |
| che la Mirtilla mia, degna d'avere         |    |
| prospero corso e vera e dolce pace,        |    |
| sia stata astretta per febre a giacere.    |    |
| Questo però fra 'l mezzo mal mi piace,     |    |
| che la mercé di Dio vi sète presto         | 50 |
| convaluta del mal aspro e tenace.          |    |
| Or attendete a conservar il resto          |    |
| del tempo, che da me sarete lunge,         |    |
| sì ch'anco a me non sia 'l viver molesto.  |    |
| Perch'un sol duol due corpi insieme punge, | 55 |
| sì come un solo amor ed una fede           |    |
| ed una voluntà due cor congiunge.          |    |
| E, se talor di voi cerca far prede         |    |
| qualche cura noiosa, adoperate             |    |
| quell'estrema virtù, che 'l ciel vi diede, | 60 |
| e fra tanto di me vi ricordate.            |    |

### **CCXCVII**

| – Di chi ti lagni, o mio diletto e fido,                     |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| sovra questo famoso e chiaro lido,                           |    |
| ove fan nido tante onorat'alme                               |    |
| felici ed alme?                                              |    |
| <ul> <li>Io mi lagno, signor, di due begli occhi,</li> </ul> | 5  |
| onde eterna dolcezza avien che fiocchi,                      |    |
| né par che tocchi a lor, né dia lor noia,                    |    |
| perch'io mi moia.                                            |    |
| – Per le saette mie, per la mia face                         |    |
| che 'l tuo languir a gran torto mi spiace                    | 10 |
| ma, s'egli piace a chi vuol che ti sfaccia,                  |    |
| che vòi ch'io faccia?                                        |    |
| <ul> <li>Vo' che tu, che sol pòi soccorso darmi,</li> </ul>  |    |
| tu, che sei nostro dio, tu, ch'hai fort'armi,                |    |
| onde aitarmi, o tempri il duro core                          | 15 |
| o 'l mio dolore.                                             |    |
| <ul> <li>Mille fiate e mille mi son messo</li> </ul>         |    |
| per saettar quegli occhi e gir lor presso;                   |    |
| ma 'l lume stesso sì m'ingombra, ch'io                       |    |
| non son più dio.                                             | 20 |
| <ul> <li>Or se tanto essi, e tu sì poco vali,</li> </ul>     |    |
| perché non cedi lor l'arco e gli strali                      |    |
| e faci ed ali e 'l tuo carro e 'l tuo regno,                 |    |
| come a più degno?                                            |    |
| – Io cederei di grado, pur che loco                          | 25 |
| mi desser que' begli occhi, e strali e foco,                 |    |
| ond'apro e cuoco; ma lor non aggrada                         |    |
| che seco vada.                                               |    |
| <ul> <li>Com'esser può ch'Amor voglia legarse</li> </ul>     |    |
| e farsi servo altrui, né possa farse,                        | 30 |
| e son sì scarse quelle vive stelle,                          |    |
| che stii con elle?                                           |    |
| <ul> <li>Elle hanno a schivo che di lor vittoria</li> </ul>  |    |

| abbia io, stando con lor, parte di gloria,                              |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| perché d'istoria è men degno colui                                      | 35 |
| ch'è con altrui.                                                        |    |
| – Dunque senza speranza e senza aita,                                   |    |
| poi ch'è la deitade tua finita,                                         |    |
| sarà mia vita il tempo che m'avanza                                     |    |
| in disianza?                                                            | 40 |
| <ul> <li>Così fia, lasso! ed io la face e l'arco</li> </ul>             |    |
| e le saette mie gitto ad un varco,                                      |    |
| poi che son scarco, mercé di quel lume,                                 |    |
| d'ogni mio nume.                                                        |    |
| <ul> <li>Piangiamo insieme, l'un la deitate,</li> </ul>                 | 45 |
| l'altro la sua perduta libertate,                                       |    |
| senza pietade di colei, che sola                                        |    |
| tutto n'invola.                                                         |    |
| <ul> <li>Io volo al cielo.</li> <li>Io resto fra quest'onde.</li> </ul> |    |
| <ul> <li>Io Giove. – Io chiamerò chi non risponde.</li> </ul>           | 50 |
| Aure seconde, fate al mondo chiara                                      |    |
| cosa sì rara.                                                           |    |
|                                                                         |    |

### CXCVIII

| Felice in questa e più ne l'altra vita    |    |
|-------------------------------------------|----|
| chi fugge, come voi, prima che provi,     |    |
| la miseria del secolo infinita:           |    |
| prima che dentr'al cor si turbi e movi    |    |
| per tanti inaspettati uman cordogli,      | 5  |
| e poi d'uscirne al fin loco non trovi.    |    |
| Felice anima, tu, che qui ti spogli       |    |
| e de le nostre pene non ti dogli!         |    |
| di questi affetti miseri e terreni.       |    |
| Tutti i tuoi dì saran lieti e sereni,     | 10 |
| senz'ira, senza guerra e senza danni,     |    |
| di pace, di riposo e d'amor pieni.        |    |
| Felice chi si fa, sotto umil panni,       |    |
| di Cristo, signor suo, devot'ancella,     |    |
| né prova i nostri maritali affanni!       | 15 |
| E, gli occhi alzando a la divina stella,  |    |
| lascia quest'aspro e periglioso mare,     |    |
| ch'aura giamai non ha senza procella!     |    |
| Felice chi non ha tant'ore amare,         |    |
| né sente tutto 'l dì pianti e lamenti     | 20 |
| o di troppo volere, o poco fare!          |    |
| Qui s'odon sol al fin con gran tormenti   |    |
| o querele di figli o di consorte,         |    |
| e mai de l'esser tuo non ti contenti.     |    |
| Infelice colei, ch'a questa sorte         | 25 |
| chiama la trista sua disaventura,         |    |
| ch'in vita sa che cosa è inferno e morte! |    |
| Questa è una valle lagrimosa e scura,     |    |
| piena d'ortiche e di pungenti spine,      |    |
| dove il tuo falso ben passa e non dura.   | 30 |
| Infelici noi povere e meschine,           |    |
| serve di vanità, figlie del mondo,        |    |
| lontane, aimè, da l'opre alte e divine!   |    |

| Altre per far il crin più crespo e biondo  |
|--------------------------------------------|
| provan ogn'arte e trovan mille ingegni, 35 |
| onde van de l'abisso l'alme in fondo.      |
| Infelice quell'altra move a' sdegni        |
| il marito o l'amante, e s'affatica         |
| di tornar grata e far che lei non sdegni.  |
| Ad altri più che a se medesma amica, 40    |
| quella con acque forti il viso offende,    |
| de la salute sua propria nimica.           |
| Infelice colei, che sol attende            |
| da mezzo dì, da vespro e da mattina,       |
| e tutto 'l giorno a la vaghezza spende; 45 |
| per parer fresca, bianca e pellegrina      |
| dorme senza pensar de la famiglia,         |
| e negli empiastri notte e dì s'affina!     |
| Infelice quest'altra de la figlia          |
| grande, che per voler darle marito, 50     |
| senza quietar giamai, cura si piglia!      |
| E, perché al mondo ha perso l'appetito     |
| non fa se non gridar, teme e sospetta      |
| de l'onor suo che non gli sia rapito.      |
| Infelice qualunque il frutto aspetta 55    |
| de' cari figli, e sta con questa speme,    |
| lagrimando così sempre soletta!            |
| Questo l'annoia poi, l'aggrava e preme,    |
| che misera da lor vien disprezzata,        |
| e di continuo ne sospira e geme. 60        |
| Infelice chi sta sempre arrabbiata,        |
| e col consorte suo non ha mai posa,        |
| mesta del tutto, afflitta e sconsolata!    |
| Tropp'accorta al suo mal, vive gelosa,     |
| e col figliuolo suo spesso s'adira, 65     |
| non gusta cibo mai, mai non riposa.        |
| Infelice quest'altra, che sospira,         |
| ché sa che 'l suo marito poco l'ama,       |
| e di mal occhio per mal far la mira!       |

| Alcuna in testimonio il cielo chiama,      | 70 |
|--------------------------------------------|----|
| che sa di non aver commesso errore,        |    |
| e pur talor si duol de la sua fama.        |    |
| Infelice via più chi porta amore,          |    |
| e di vane speranze e van desiri            |    |
| si va pascendo il tormentato core!         | 75 |
| Altre pene infinite, altri martìri,        |    |
| che narrar non si sanno, il mondo apporta, |    |
| mill'altre angosce e mill'altri sospiri.   |    |
| Felice chi sue voglie ha vòlte e sparte    |    |
| al sommo Sole, al ben del paradiso,        | 80 |
| e qui con umiltà pon cura ed arte!         |    |
| A voi convien, che 'l bel leggiadro viso   |    |
| celate sotto puro e bianco velo,           |    |
| avere il cor da uman pensier diviso.       |    |
| Felice voi, che, d'amoroso zelo            | 85 |
| accesa, v'aggirate al vero Sole,           |    |
| che luce eternamente in terra e 'n cielo!  |    |
| Voi correte qua giù rose e viole,          |    |
| sarà del viver vostro il fin beato,        |    |
| ch'altro non à di chi tal vita vuole.      | 90 |
| Felice voi, che avete consacrato           |    |
| i vaghi occhi divini, il bel crin d'oro    |    |
| a chi sì bella al mondo v'ha creato!       |    |
| È questo il ricco, il caro e bel tesoro,   |    |
| quest'è la preziosa margherita,            | 95 |
| onde, di palme al fin cinta e d'alloro,    |    |
| vittoria porterete a Cristo unita.         |    |

#### **CCXCIX**

Alma celeste e pura, che, casta e verginella stata tanto fra noi, sei gita al cielo, dov'or sovra misura ti stai lucente e bella. 5 di più perfetto accesa e maggior zelo, perché nel mortal velo rade volte altrui lice unir perfettamente al suo Fattor la mente, 10 sì trista è del nostro arbor la radice. e sì forte n'atterra questa del senso perigliosa guerra; tu vagheggi or beata quell'infinito Sole, 15 di cui quest'altro sole è picciol raggio; e la voglia appagata hai sì, ch'altro non vuole. giunta a l'ultimo fin di suo viaggio; e la noia e l'oltraggio 20 e l'ombra di quel male. che sostenesti in vita. è per sempre sbandita, salita in parte, ove dolor non sale, 25 ove si vive sempre col primo Amor in dilettose tempre. Ben può gradirsi altero il nostro sesso omai per tanta donna e tanto a Cristo amica, che, mancato il primiero 30 valor, spenti que' rai, ch'illustrar già la santa schiera antica, in questa età nemica,

| dove I vizio governa,                     |    |
|-------------------------------------------|----|
| sia stata una di noi,                     | 35 |
| che tutti i pensier suoi                  |    |
| abbia rivolto a quella luce eterna,       |    |
| e qui fra queste rive                     |    |
| sia vissa sempre come in ciel si vive.    |    |
| Adria si lagna parte                      | 40 |
| del tuo da lei partire,                   |    |
| parte s'allegra, poi ch'al ciel sei gita; |    |
| ché, s'udirte e parlarte                  |    |
| le ha tolto il tuo morire,                |    |
| or che sei sempre al sommo Ben unita,     | 45 |
| potrai chiedergli aita,                   |    |
| quando il bisogno fia;                    |    |
| certo soccorso e fido                     |    |
| per lo tuo chiaro nido,                   |    |
| sì che sicuro e glorioso sia,             | 50 |
| e fin quanto il sol giri                  |    |
| ciascun lo tema, riverisca e ammiri.      |    |
| Da que' superni chiostri,                 |    |
| ov'or sicura siedi,                       |    |
| tutta raccolta in chi di sé ti prese,     | 55 |
| gli ardenti sospir nostri                 |    |
| a temprar talor riedi                     |    |
| con le voglie d'amor più vive e accese.   |    |
| Mira, madre cortese,                      |    |
| i tuoi diletti figli                      | 60 |
| e la lor mesta casa,                      |    |
| or senza te rimasa                        |    |
| a le terrene noie ed a' perigli;          |    |
| e siale, ancor lontana,                   |    |
| scorta e più che mai fida tramontana.     | 65 |
| Se 'n te, quant'è disio, fosse valore,    |    |
| potresti leggiermente                     |    |
| alzarti al ciel fra quella santa gente.   |    |

# CCC

| Alma onorata e saggia, che tornando,     |    |
|------------------------------------------|----|
| dopo sì lungo corso, onde venisti,       |    |
| vergine e pura qual dal ventre uscisti,  |    |
| lasciato hai noi piangendo e disiando,   | 4  |
| ed or davanti al tuo principio stando    |    |
| a cui vivendo ancor qua giù t'unisti,    |    |
| de le degne opre tue mercede acquisti,   |    |
| e d'esser gita lui mai sempre amando,    | 8  |
| mira dal cielo i tuoi diletti figli      |    |
| qual del tuo dipartir cordoglio prema,   |    |
| et Adria, che con lor t'onora ed ama.    | 11 |
| Quelli non è chi più guidi o consigli    |    |
| senza il tuo senno, e questa resta scema |    |
| di chi le mostri ognor come Dio s'ama.   | 14 |

# CCCI

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

# CCCII

| Quelle lagrime spesse e sospir molti,      |    |
|--------------------------------------------|----|
| che mandan fuor i tuoi figli diletti,      |    |
| poi che salisti al regno degli eletti,     |    |
| alma felice, che dal ciel n'ascolti,       | 4  |
| sien da la vera tua pietate accolti        |    |
| qual si conviene a' lor ardenti affetti;   |    |
| e quei pensier or casti e benedetti        |    |
| sieno a la cura lor, se mai fûr, vòlti.    | 8  |
| E, sì come qua giù fosti lor guida         |    |
| e madre e scorta, così su dal cielo        |    |
| sii lor la vera tramontana e fida;         | 11 |
| sì che tutti infiammati di quel zelo,      |    |
| che per dritto sentier a te ne guida,      |    |
| di quest'ombre qua giù squarciamo il velo. | 14 |
|                                            |    |

# **CCCIII**

| Quando quell'alma, i cui disiri ardenti     |    |
|---------------------------------------------|----|
| sempre resse virtute ed onestate,           |    |
| finito il corso di sua lunga etate,         |    |
| salì al cielo, i mortai lumi spenti,        | 4  |
| l'eterno Re de le ben nate genti            |    |
| raccolse lei ne la sua maestate,            |    |
| e quelle squadre angeliche e beate          |    |
| empiêro il ciel di non usati accenti.       | 8  |
| – Vieni, diletta virginella e pura          |    |
| – s'udia dolce cantare, – a côrre il frutto |    |
| de la tua castità, lieta e sicura.          | 11 |
| Vieni, fedel, ché disdiceva in tutto        |    |
| star sì raro miracol di natura,             |    |
| sì gentil pianta, in un terreno asciutto.   | 14 |
|                                             |    |

### **CCCIV**

| Di queste tenebrose e fiere voglie,       |    |
|-------------------------------------------|----|
| ch'io drizzai ad amar cosa mortale,       |    |
| seguendo il van disio fallace e frale,    |    |
| che sì rio frutto di sue opre coglie,     | 4  |
| s'avien che la tua grazia non mi spoglie, |    |
| poi che per me la mia forza non vale,     |    |
| temo che l'aversario empio infernale      |    |
| non riporti di me l'amate spoglie.        | 8  |
| Dolce Signor, che sei venuto in terra,    |    |
| ed hai presa per me terrena vesta         |    |
| per combatter e vincer questa guerra,     | 11 |
| dammi lo scudo di tua grazia, e desta     |    |
| in me virtù, sì ch'io getti per terra     |    |
| ogni affetto terren, che mi molesta.      | 14 |
|                                           |    |

# CCCV

| Quelle piaghe profonde e l'acqua e 'l sangue, |    |
|-----------------------------------------------|----|
| che nel tuo corpo glorioso io veggio,         |    |
| Signor, che, sceso dal celeste seggio,        |    |
| per vita al mondo dar restasti essangue,      | 4  |
| che nel mio cor, che del fallir suo langue,   |    |
| vogli imprimer omai per grazia chieggio,      |    |
| sì ch'al fin del viaggio, che far deggio,     |    |
| non trionfi di me l'inimico angue.            | 8  |
| Scancella queste piaghe d'amor vano,          |    |
| che m'hanno quasi gíà condotta a morte,       |    |
| pur rimirando un bel sembiante umano.         | 11 |
| Aprimi omai del regno tuo le porte,           |    |
| e per salir a lui dammi la mano;              |    |
| perché a ciò far non giovano altre scorte.    | 14 |

# CCCVI

| Signor, che doni il paradiso e tolli,        |    |
|----------------------------------------------|----|
| doni e tolli a la molta e poca fede          |    |
| (per opre no, ch'a sì larga mercede          |    |
| sono i nostri operar deboli e folli),        | 4  |
| da' tuoi alti, celesti e sacri colli,        |    |
| ov'è 'l soggiorno tuo proprio e la sede,     |    |
| china gli occhi al mio cor, che mercé chiede |    |
| del suo fallir co' miei umidi e molli.       | 8  |
| E, perché suol la tua grazia sovente         |    |
| abuondare, ove il fallo è via maggiore,      |    |
| per mostrar la tua gloria maggiormente,      | 11 |
| nel petto mio, ricetto d'ogni errore,        |    |
| entra col foco tuo vivo ed ardente,          |    |
| e, spento ogn'altro, accendivi il tu' amore. | 14 |

# CCCVII

| – Volgi a me, peccatrice empia, la vista – |    |
|--------------------------------------------|----|
| mi grida il mio Signor che 'n croce pende; |    |
| e dal mio cieco senso non s'intende        |    |
| la voce sua di vera pietà mista,           | 4  |
| sì mi trasforma Âmor empio e contrista,    |    |
| e d'altro foco il cor arde ed accende;     |    |
| sì l'alma al proprio e vero ben contende,  |    |
| che non si perde mai, poi che s'acquista.  | 8  |
| La ragion saria ben facile e pronta        |    |
| a seguire il suo meglio; ma la svia        |    |
| questa fral carne, che con lei s'affronta. | 11 |
| Dunque apparir non può la luce mia,        |    |
| se 'l sol de la tua grazia non sormonta    |    |
| a squarciar questa nebbia fosca e ria.     | 14 |

# **CCCVIII**

| Purga, Signor, omai l'interno affetto    |    |
|------------------------------------------|----|
| de la mia coscienzia, sì ch'io miri      |    |
| solo in te, te solo ami, te sospiri,     |    |
| mio glorioso, eterno e vero obietto.     | 4  |
| Sgombra con la tua grazia dal mio petto  |    |
| tutt'altre voglie e tutt'altri disiri;   |    |
| e le cure d'amor tante e i sospiri,      |    |
| che m'accompagnan dietro al van diletto. | 8  |
| La bellezza ch'io amo è de le rare       |    |
| che mai facesti; ma poi ch'è terrena,    |    |
| a quella del tuo regno non è pare.       | 11 |
| Tu per dritto sentier là su mi mena,     |    |
| ove per tempo non si può cangiare        |    |
| l'eterna vita in torbida, e serena.      | 14 |

# CCCIX

| 4  |
|----|
|    |
|    |
|    |
| 8  |
|    |
|    |
| 11 |
|    |
|    |
| 14 |
|    |

### CCCX

| Dunque io potrò, fattura empia ed ingrata, |    |
|--------------------------------------------|----|
| amar bellezza umana e fral qual vetro,     |    |
| e l'eterna e celeste lasciar dietro        |    |
| de la somma Bontà, che m'ha creata,        | 4  |
| e poi m'ha da la morte liberata            |    |
| e da l'inferno tenebroso e tetro,          |    |
| se del fallir mi pento qual fe' Pietro,    |    |
| poi che tre volte già l'ebbe negata?       | 8  |
| Dunque io potrò veder di piaghe pieno      |    |
| il mio Fattor, per me sospeso in croce,    |    |
| e d'amor e di zel non venir meno?          | 11 |
| Dunque non drizzerò pensieri e voce,       |    |
| ogn'altro affetto uman spento e terreno,   |    |
| solo a' suoi strazi, a la sua pena atroce? | 14 |
|                                            |    |

# **CCCXI**

| Mesta e pentita de' miei gravi errori    |    |
|------------------------------------------|----|
| e del mio vaneggiar tanto e sì lieve,    |    |
| e d'aver speso questo tempo breve        |    |
| de la vita fugace in vani amori,         | 4  |
| a te, Signor, ch'intenerisci i cori,     |    |
| e rendi calda la gelata neve,            |    |
| e fai soave ogn'aspro peso e greve       |    |
| a chiunque accendi di tuoi santi ardori, | 8  |
| ricorro, e prego che mi porghi mano      |    |
| a trarmi fuor del pelago, onde uscire,   |    |
| s'io tentassi da me, sarebbe vano.       | 11 |
| Tu volesti per noi, Signor, morire,      |    |
| tu ricomprasti tutto il seme umano;      |    |
| dolce Signor, non mi lasciar perire!     | 14 |